# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

## ACTA FRANCISCI PP.

#### LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

## Spiritus Domini

quibus canonis 230 § 1 Codicis Iuris Canonici normae de aditu personarum feminini sexus ad institutum ministerium Lectoratus et Acolythatus mutantur.

Spiritus Domini, perennis fons vitae et Ecclesiae missionis, Populi Dei participibus dona impertitur, quae sinunt ut pro sua quisque parte opem ferat ad Ecclesiam aedificandam annuntiandumque Evangelium. Haec charismata, ministeria appellata, quia publice ab Ecclesia agnoscuntur et instituuntur, stabiliter communitati praesto sunt eiusque missioni.

Quibusdam in casibus ministeriale hoc subsidium ex definito sacramento oritur, scilicet Ordine sacro. Alia munera, annorum decursu, in Ecclesia sunt instituta atque per liturgicum ritum non sacramentalem singulis fidelibus demandata, vi peculiaris formae exercendi baptismalis sacerdotii, et in auxilium specifici ministerii Episcoporum, presbyterorum ac diaconorum.

Iuxta venerabilem traditionem, «ministeriorum laicorum» receptio, quae sanctus Paulus VI ordinavit per Litteras apostolicas motu proprio datas, cuius titulus *Ministeria quaedam* (die xvII mensis Augusti anno McMLXXII), Ordinis Sacramento parando ac recipiendo anteferebatur, quamquam talia ministeria aliis idoneis fidelibus masculini sexus conferebantur.

Quaedam Synodi Episcoporum sessiones necessitatem attulerunt altius argumentum de doctrina perscrutandi, ita ut ipsa naturae responderent horum charismatum et temporum necessitatibus, cum aptum subsidium tribueretur evangelizandi officio, quod ad ecclesialem communitatem attinet.

His suffragationibus receptis, superioribus his annis ad evolutam doctrinam perventum est quae collustravit quomodo certa quaedam ministeria ab Ecclesia instituta ut fundamentum haberent communem condicionem baptizati et regalem sacerdotium in Baptismi Sacramento receptum; ipsa essentialiter seiunguntur a ministerio ordinato quod in Ordinis Sacramento recipitur. Etenim ex agendi quoque corroborata ratione in Ecclesia Latina confirmatur quemadmodum talia ministeria laicorum, quae in Baptismi sacramento nituntur, omnibus fidelibus committi possint, qui sint idonei, masculini vel feminini sexus, secundum quod iam implicite praevisum est in can. 230 § 2.

Quapropter, consilio audito competentium Dicasteriorum, censuimus can. 230 § 1 Codicis Iuris Canonici commutare. Itaque statuimus ut can. 230 § 1 Codicis Iuris Canonici in posterum ita scribatur:

«Laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam».

Decernimus insuper ut reliquae normae immutentur, vim legis obtinentes, quae ad hunc canonem referuntur.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut memoratae Litterae promulgentur per editionem in actis diurnis L'Osservatore Romano, eodem die vim obtinentes, et deinde in Actis Apostolicae Sedis commentario officiali edantur.

Datum Romae, Laterani, die x mensis Ianuarii, in Baptismate Domini, anno mmxxi, Pontificatus Nostri octavo.

#### FRANCISCUS PP.

#### LITTERAE APOSTOLICAE

Ι

Venerabili Servo Dei Richardo Henkes, presbytero professo Societatis Apostolatus Catholici, martyri, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Rex mundi defunctos nos pro suis legibus in aeternae vitae resurrectione suscitabit» (2 Mac 7, 9).

Venerabilis Servus Dei Richardus Henkes verba spei in resurrectione iustitiaque divina in Sacris Scripturis nuntiata in fide vixit usque ad sanguinem effusionem, Domini vocationi plena magnanimitate respondens. Tempore persecutionis contra christianos saevientis prima parte vicesimi saeculi sub Hitleriano regimine hic intrepidus Christi testis refulsit veluti exemplar Veritati fidelitatis, quae fit caritas erga debiliores.

Ipse natus est die xxvi mensis Maii anno mcm in oppido Ruppach, in Germania, in familia catholica diviti prole. Adulescens duodecim annorum in oppido Vallendar-Schoenstatt seminarium minus Societatis Apostolatus Catholici (id est Pallottinorum) est ingressus. Postquam militia functus diplomaque consecutus est apud Lyceum, philosophica ac theologica studia Limburgi coepit. Anno MCMXXI prima vota emisit, perpetua autem vota anno MCMXXIV nuncupavit. Presbyter ordinatus est die VI mensis Iunii anno MCMXXV, ac praeceptor factus est in variis sui Instituti scholis, sed postea, phthisi affectus, illud munus deponere coactus est. Anno MCMXXXI in Altam Slesiam missus est, in oppida Katscher et Frankenstein. Mox orientem socialismum nationalem intellexit dignitati humanae fideique catholicae obsistere posse. De nova ideologia regiminisque decretis eius in praedicatione constantia cum gubernio conflixit. Anno MCMXXXVII delatus et inquisitus est a custodibus militiae secretae regiminis. Anno vero MCMXLI sicut curio ad oppidum Strandorf translatus est, ibique eximius praedicator fuit, sapienti consilio maxime iuventutem dirigere studens planeque atque firmiter amentium ac inhabilium necationem legibus Hitlerianis praescriptam improbans. Propter veridica verba die VIII mensis Aprilis anno MCMXLIII rursus apprehensus

est atque campo captivorum constipationis in loco Dachau est damnatus. Morans in parte "Sacerdotum moles" cognominata, variis operibus coactis destinatus est. Eius memoriam viri semper humani affabilisque servaverunt sodales, itemque ad captivis ferendum auxilium proclivis. Anno MCMXLIV parum ante sollemnitatem Nativitatis Domini in campo constipationis terribilis typhi pestilentia grassabatur. Venerabili Servo Dei congruum visum est se, sicut sacerdotem, aegrotis morientibusque auxilium ferre, quibus non solum oratione ac sacramentorum administratione succurrit, sed ut bonus Samaritanus aegrorum minister fuit. Cuidam se admonenti de contagii periculo respondit: "Hoc sacerdoti competit: propter hoc sacerdos est". Postquam manserat totum diem inter indigentiores, cotidie vespere in casulam suam rediebat. Cum casulae typho infectae ab aliis seclusae sunt ad vitandum contagium, Venerabilis Servus Dei sua sponte inter contagione graviter afflictos mansit. Huic operae voluntariae assistentiae totum se dedit, quamquam magis magisque est debilitatus. Tandem in letalem morbum delapsus, die XXII mensis Februarii anno MCMXLV mortuus est post quinque dies voluntariae segregationis. Confratres, maximo cum suae vitae periculo, exsequia clam celebraverunt eiusque corpus singillatim cremaverunt. Postea rettulerunt cineres eius primum in paroeciam oppidi Dachau, quae inde transtulerunt in Limburgum.

Fama martyrii huius Venerabilis Servi Dei diffusa est in christiana communitate. Propterea Inquisitio dioecesana est celebrata, cuius iuridicam validitatem Congregatio de Causis Sanctorum agnovit per decretum die XIII mensis Martii anno MMIX. Positione parata, in Congressu Peculiari die XVIII mensis Maii anno MMXVII Consultores Theologi de martyrio favens dederunt suffragium. Itemque die XI mensis Decembris anno MMXVIII in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episcopi verum martyrium fuisse iudicarunt Venerabilis Servi Dei mortem. Nos Ipsi die XXI mensis Decembris anno MMXVIII facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum promulgaret. Statuimus etiam ut sollemnis ritus beatificationis Limburgi in Germania die XV mensis Septembris anno MMXIX celebraretur.

Hodie igitur Limburgi de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Conradus S.R.E. Cardinalis Koch, Praeses Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum fovendam, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Richardum Henkes, presbyterum professum Societatis Apostolatus Catholici, martyrem, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Georgii Bätzing, Episcopi Limburgensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Richardus Henkes, presbyter professus Societatis Apostolatus Catholici, martyr, intrepidus Evangelii praeco et christianae caritatis heroicus testis, Beati nomine in posterum appelletur, atque die vicesima prima mensis Februarii quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Clarus hic presbyter excellentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia, Evangelii praecepta perscrutans et in cotidiana vita usque ad sanguinis effusionem sequens. Cum vero illius vitam conspicimus, omnes et singulos christifidelium ad sanctitatem et perfectionem in Deo cotidie quaerendam pie ac benigne cohortamur.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sun anulo Piscatoris, die xx mensis Augusti, anno MMXIX, Pontificatus Nostri septimo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi

In Secret. Status tab., n. 527.237

## П

Venerabili Dei Servae Benedictae Bianchi Porro caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Licet is, qui foris est, noster homo corrumpitur, tamen is, qui intus est, noster renovatur de die in diem» (2 Cor 4, 16).

Verba haec Venerabilis Servae Dei Benedictae Bianchi Porro terrenae experientiae probe congruunt: tristium eventuum vicissitudines ipsi nocuerunt et una cum ea processerunt, intus ac spiritaliter progrediente, usque dum movens exemplar evaderet viris feminisque, Christum convenientibus.

Altera sex liberorum Dovadolae, tunc dioecesis Mutilensis nunc Foroliviensis - Brittinoriensis, die viii mensis Augusti anno mcmxxxvi nata est. Cum ex haemorrhagia laboraret, domi ab ipsa matre est baptizata; sacramentum Confirmationis et Primae Communionis die XXI mensis Maii anno MCMXLIV recepit. Dovadolae primum deinde ad Forum Livii ludum litterarium adiit et postea Lyceum classicum in oppido Desenzano del Garda, cum familia in proximam Sirmionem patris operis causa se contulisset. Complures fuerunt infirmitates et chirurgicae sectiones quas est passa. Infans trium mensium poliomyelitide est correpta et clauda fuit atque ab anno MCMXLV ponderosa dolorosaque calceamenta induere est coacta. Tredecim annos nata incommodum orthopaedicum strophium induere debuit, quaedam morbi rheumatici genera est passa, quae impediebant quominus scriberet, genus dolores, febres, cephalaeas. Venerabilis Serva Dei tamen acriorem animum ostendit, promptum intellectum, firmam voluntatem, dolores patienter sustinens atque potissimum contumelias quas secum ferebant illae infirmitates. Sedecim iam annos nata prima surditatis indicia animadvertit et in Diario scripsit: "...sed meae animae vocem usque audiam: haec est vera ductix quam sequi debeo". Mediolani studiorum Universitati nomen dedit, eligens medicinae facultatem. Venerabilis Serva Dei ante medicorum iudicium sibi tranquille indicavit morbum "nervorum fibromatosis" vel "morbum Recklinghauser", qui partim gradatimque nervorum loca ad sensum et motum attinentia degravabat quique omnes facultates auferebat, praeter mentis usum. Anno

MCMLVII in cerebro secta est: chirurgus imprudenter faciei nervum laesit, vultus medietatem impediens. Interea, licet suis facultatibus impediretur, ad sanitatis statum attinentibus, ac praesertim plena surditate afficeretur, studiorum curricula feliciter produxit usque ad extremum Universitatis periculum. Anno MCMLIX bilateralis nervorum resolutio crurum exstitit quae eam fere totam paralyticam reddidit eique etiam ex toto corpore sensum ademit, praeter vultus partem ac dexterum brachium. Insuper omnes dentes ei sunt detracti. Mense Maio anno MCMLXII iter Lapurdum fecit, Dei voluntati penitus obsequens ac votum nuncupans se religiosam factum iri si sanitatem recuperavisset. Rediens scripsit: "adii sanitatem petitura, sed Dei consilium nostrum praetergreditur et Ipse semper pro nostro bono agit". Die xxvII mensis Februarii anno McMLXIII in capite ad ultimum secta est; consequens dies tristissimus et item maximus eius vitae fuit. Sacerdoti qui propter eam Missam celebraverat dixit: "Pater, tranquilla sum et multa luce perfundor, etiam si nuper omnem visum amisi". Cuidam amico scripsit: "Obscuritas me degravat, sed eam malo, si istud est pretium maiore luce in corde ad ambulandum". Caecitas ei vibebatur gratia, iter ad laetitiam ac lucem. Conscia vixit per suum dolorem, susceptum ac Domino dicatum, Regno Dei se cooperari; quocirca operam vicissim dedit aliis consolandis et iuvandis, pretiosum frugiferumque agens apostolatum. Cum plus plusque eius corpus infirmaretur, ipsa Christum Crucifixum imitando progrediebatur atque praeclaram interiorem pulchritudinem necnon magnam perfectionem in christianis virtutibus exercendis obtinebat. Die xxIII mensis Ianuarii anno MCMLXIV, Sirmione, sola ut Iesus in cruce, Benedicta suam passionem ad finem adduxit. Venerabilis Serva Dei, suam per vitam, est testata Christum non ad auferendam crucem venisse sed ad eam nobiscum baiulandam nobisque pulchritudinem revelare et infinitum donum inhabitationis Dei in nobis una simul cum unico privilegio Spiritus Sancti nos esse templum. Cum proxima esset salvationis Iesu proposito, apostola fuit in dolorum amorisque lectulo. Mira illa abscondere non potuit quae in ea operatus est Deus quaeque compluribus ostendere studuit, ad se a Domino missis.

Sanctitatis fama, quam viva habuit, Episcopum Foroliviensem compulit ut Cognitionalis Processus die XXI mensis Septembris anno MCMLXXVII inciperetur. Positione comparata, Consultores theologi, in peculiari Congressu die XI mensis Maii anno MCMXCVII congregati, favens suffragium tulerunt et Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die XIX mensis Septembris

subsequentis ipsam virtutes heroum in modum exercuisse edixerunt. Beatificationis causa sanatio exhibita est mira putata, quam Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum, die xxv mensis Ianuarii anno mxviii coadunati, ad scientiam inexplicabilem iudicarunt. Consultores Theologi, in Congressu peculiari die xxvi mensis Aprilis anno mxviii intercessioni Venerabilis Servae Dei eam triburerunt atque Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione ordinaria die xxx mensis Octobris anno mxviii eam verum miraculum iudicarunt. Sic Nos Ipsi die vii mensis Novembris anno mxviii facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum ederet ac statuimus insuper ut beatificationis ritus Foroliviensi in urbe die xiv mensis Septembris anno mxxix celebraretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Foroliviensi in urbe Apostolicas Litteras legit quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Servam Dei Benedictam Bianchi Porro:

Nos, vota Fratris Nostri Livii Corazza, Episcopi Foroliviensis-Brittinoriensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Benedicta Bianchi Porro, laica, quae propter Christi amorem uti pretiosum donum suam accepit infirmitatem, eandem coniungens cum Domini gloriosa Cruce, Beatae nomine in posterum appelletur atque die vicesima tertia mensis Ianuarii, qua in caelum orta est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xiv mensis Septembris, anno MMXIX, Pontificatus Nostri septimo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco 🎛 Plumbi

In Secret. Status tab., n. 484.475

#### **EPISTULA**

Ad Praefectum Congregationis pro Doctrina Fidei de aditu personarum feminini sexus ad institutum ministerium Lectoratus et Acolythatus.

Al Venerato Fratello
Cardinale Luis F. Ladaria, S.I.,
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

Lo Spirito Santo, relazione d'Amore tra il Padre e il Figlio, costruisce e innerva la comunione dell'intero popolo di Dio, suscitando in esso molteplici e diversi doni e carismi (cfr Francesco, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, n. 117). Mediante i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucaristia, i membri del Corpo di Cristo ricevono dallo Spirito del Risorto, in varia misura e con diversità di espressioni, quei doni che permettono loro di dare il necessario contributo all'edificazione della Chiesa e all'annuncio del Vangelo ad ogni creatura.

L'Apostolo Paolo distingue a questo proposito tra doni di grazia-carismi ("charismata") e servizi ("diakoniai" – "ministeria" [cfr Rm 12, 4 ss e 1 Cor 12, 12ss]). Secondo la tradizione della Chiesa vengono chiamati ministeri le diverse forme che i carismi assumono quando sono pubblicamente riconosciuti e sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile.

In alcuni casi il ministero ha la sua origine in uno specifico sacramento, l'Ordine sacro: si tratta dei ministeri "ordinati", del vescovo, del presbitero, del diacono. In altri casi il ministero è affidato, con un atto liturgico del vescovo, a una persona che ha ricevuto il Battesimo e la Confermazione e nella quale vengono riconosciuti specifici carismi, dopo un adeguato cammino di preparazione: si parla allora di ministeri "istituiti". Molti altri servizi ecclesiali o uffici vengono esercitati di fatto da tanti membri della comunità, per il bene della Chiesa, spesso per un lungo periodo e con grande efficacia, senza che sia previsto un rito particolare per il conferimento dell'incarico.

Nel corso della storia, con il mutare delle situazioni ecclesiali, sociali, culturali, l'esercizio dei ministeri nella Chiesa cattolica ha assunto forme diverse, rimanendo intatta la distinzione, non solo di grado, fra i ministeri "istituiti" (o "laicali") e i ministeri "ordinati". I primi sono espressioni particolari della condizione sacerdotale e regale propria di ogni battezzato (cfr 1 Pt 2, 9); i secondi sono propri di alcuni fra i membri del popolo di

Dio che in quanto vescovi e presbiteri «ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo» o in quanto diaconi «vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità» (Benedetto XVI, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio Omnium in mentem, 26 ottobre 2009). Per indicare tale distinzione si usano anche espressioni come sacerdozio battesimale e sacerdozio ordinato (o ministeriale). È bene in ogni caso ribadire, con la costituzione dogmatica Lumen gentium del Concilio Vaticano II, che essi «sono ordinati l'uno all'altro; l'uno e l'altro infatti, ciascuno a suo modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo» (LG, n. 10). La vita ecclesiale si nutre di tale reciproco riferimento ed è alimentata dalla feconda tensione di questi due poli del sacerdozio, ministeriale e battesimale, che pur nella distinzione si radicano nell'unico sacerdozio di Cristo.

Nella linea del Concilio Vaticano II, il Sommo Pontefice San Paolo VI ha voluto rivedere la prassi relativa ai ministeri non ordinati nella Chiesa Latina – chiamati fino ad allora "ordini minori" – adattandola alle esigenze dei tempi. Tale adattamento, tuttavia, non deve essere interpretato come un superamento della dottrina precedente, ma come attuazione del dinamismo che caratterizza la natura della Chiesa, sempre chiamata con l'aiuto dello Spirito di Verità a rispondere alle sfide di ogni epoca, in obbedienza alla Rivelazione. La Lettera apostolica in forma di Motu Proprio *Ministeria quaedam* (15 agosto 1972) configura due uffici (compiti), quello del Lettore e quello dell'Accolito, il primo strettamente connesso al ministero della Parola, il secondo al ministero dell'Altare, senza escludere che altri "uffici" possano essere istituiti dalla Santa Sede su richiesta delle Conferenze Episcopali.

Il variare delle forme di esercizio dei ministeri non ordinati, inoltre, non è la semplice conseguenza, sul piano sociologico, del desiderio di adattarsi alla sensibilità o alla cultura delle epoche e dei luoghi ma è determinato dalla necessità di consentire a ciascuna Chiesa locale/particolare, in comunione con tutte le altre e avendo come centro di unità la Chiesa che è in Roma, di vivere l'azione liturgica, il servizio ai poveri e l'annuncio del Vangelo nella fedeltà al mandato del Signore Gesù Cristo. È compito dei Pastori della Chiesa riconoscere i doni di ciascun battezzato, orientarli anche verso specifici ministeri, promuoverli e coordinarli, per far sì che concorrano al bene delle comunità e alla missione affidata a tutti i discepoli.

L'impegno dei fedeli laici, che «sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio» (Francesco, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, n. 102), non può e non deve certo esaurirsi nell'esercizio dei

ministeri non ordinati (cfr Francesco, Esortazione apostolica Evangelii qaudium, n. 102), ma una loro migliore configurazione e un più preciso riferimento alla responsabilità che nasce, per ogni cristiano, dal Battesimo e dalla Confermazione, potrà aiutare la Chiesa a riscoprire il senso della comunione che la caratterizza e ad avviare un rinnovato impegno nella catechesi e nella celebrazione della fede (cfr Francesco, Esortazione apostolica Evangelii qaudium, n. 102). Ed è proprio in questa riscoperta che può trovare una migliore traduzione la feconda sinergia che nasce dalla reciproca ordinazione di sacerdozio ordinato e sacerdozio battesimale. Tale reciprocità, dal servizio al sacramento dell'altare, è chiamata a rifluire, nella distinzione dei compiti, in quel servizio a "fare di Cristo il cuore del mondo" che è peculiare missione di tutta la Chiesa. Proprio questo unico, benché distinto, servizio a favore del mondo, allarga gli orizzonti della missione ecclesiale, impedendole di rinchiudersi in sterili logiche rivolte soprattutto a rivendicare spazi di potere e aiutandole a sperimentarsi come comunità spirituale che «cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena» (GS, n. 40). In questa dinamica si può comprendere veramente il significato di "Chiesa in uscita".

Nell'orizzonte di rinnovamento tracciato dal Concilio Vaticano II, si sente sempre più l'urgenza oggi di riscoprire la corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa, e in particolar modo la missione del laicato. L'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Pan-Amazzonica (6-27 ottobre 2019), nel quinto capitolo del documento finale ha segnalato la necessità di pensare a "nuovi cammini per la ministerialità ecclesiale". Non solo per la Chiesa amazzonica, bensì per tutta la Chiesa, nella varietà delle situazioni, «è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne ... È la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la consapevolezza della dignità battesimale» (Documento finale, n. 95).

A tal proposito, è noto che il Motu Proprio Ministeria quaedam riserva ai soli uomini l'istituzione del ministero di Lettore e dell'Accolito e così stabilisce di conseguenza il can. 230 § 1 del CIC. Tuttavia, in tempi recenti e in molti contesti ecclesiali, è stato rilevato che sciogliere una tale riserva potrebbe contribuire a manifestare maggiormente la comune dignità battesimale dei membri del popolo di Dio. Già in occasione della XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (5-26 ottobre 2008) i Padri sinodali auspicavano «che il ministero del Lettorato sia aperto anche alle donne» (cfr Propo-

sizione n. 17); e nell'Esortazione Apostolica Post-sinodale *Verbum Domini* (30 settembre 2010), Benedetto XVI ha precisato che l'esercizio del *munus* di lettore nella celebrazione liturgica, e in modo particolare il ministero del Lettorato come tale, nel rito latino è un ministero laicale (cfr n. 58).

Per secoli la "venerabile tradizione della Chiesa" ha considerato quelli che venivano chiamati "ordini minori" – fra i quali appunto il Lettorato e l'Accolitato – come tappe di un percorso che doveva portare agli "ordini maggiori" (Suddiaconato, Diaconato, Presbiterato). Essendo il sacramento dell'Ordine riservato ai soli uomini, ciò era fatto valere anche per gli ordini minori.

Una più chiara distinzione fra le attribuzioni di quelli che oggi sono chiamati "ministeri non-ordinati (o laicali)" e "ministeri ordinati" consente di sciogliere la riserva dei primi ai soli uomini. Se rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa «non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale» (cfr San Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis, 22 maggio 1994), per i ministeri non ordinati è possibile, e oggi appare opportuno, superare tale riserva. Questa riserva ha avuto un suo senso in un determinato contesto ma può essere ripensata in contesti nuovi, avendo però sempre come criterio la fedeltà al mandato di Cristo e la volontà di vivere e di annunciare il Vangelo trasmesso dagli Apostoli e affidato alla Chiesa perché sia religiosamente ascoltato, santamente custodito, fedelmente annunciato.

Non senza motivo, San Paolo VI si riferisce a una tradizione venerabilis, non a una tradizione veneranda, in senso stretto (ossia che "deve" essere osservata): può essere riconosciuta come valida, e per molto tempo lo è stata; non ha però un carattere vincolante, giacché la riserva ai soli uomini non appartiene alla natura propria dei ministeri del Lettore e dell'Accolito. Offrire ai laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere al ministero dell'Accolitato e del Lettorato, in virtù della loro partecipazione al sacerdozio battesimale, incrementerà ilriconoscimento, anche attraverso un atto liturgico (istituzione), del contributo prezioso che da tempo moltissimi laici, anche donne, offrono alla vita e alla missione della Chiesa.

Per tali motivi, ho ritenuto opportuno stabilire che possano essere istituti come Lettori o Accoliti non solo uomini ma anche donne, nei quali e nelle quali, attraverso il discernimento dei pastori e dopo una adeguata preparazione, la Chiesa riconosce «la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano», come è scritto nel Motu Proprio *Ministeria quaedam*, in forza del sacramento del Battesimo e della Confermazione.

La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti all'opera dell'evangelizzazione. «Questo fa anche sì che le donne abbiano un'incidenza reale ed effettiva nell'organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida delle comunità ma senza smettere di farlo con lo stile proprio della loro impronta femminile» (Francesco, Esortazione Apostolica Querida Amazonia, n. 103). Il "sacerdozio battesimale" e il "servizio alla comunità" rappresentano, così, i due pilastri su cui si fonda l'istituzione dei ministeri.

In questo modo, oltre a rispondere a quanto è chiesto per la missione nel tempo presente e ad accogliere la testimonianza data da moltissime donne che hanno curato e curano il servizio alla Parola e all'Altare, apparirà con maggiore evidenza – anche per coloro che si orientano al ministero ordinato – che i ministeri del Lettorato e dell'Accolitato si radicano nel sacramento del Battesimo e della Confermazione. In tal modo, nel cammino che conduce all'ordinazione diaconale e sacerdotale, coloro che sono istituiti Lettori e Accoliti comprenderanno meglio di essere partecipi di una ministerialità condivisa con altri battezzati, uomini e donne. Così che il sacerdozio proprio di ogni fedele (commune sacerdotium) e il sacerdozio dei ministri ordinati (sacerdotium ministeriale seu hierarchicum) si mostrino ancora più chiaramente ordinati l'uno all'altro (cfr LG, n. 10), per l'edificazione della Chiesa e per la testimonianza del Vangelo.

Sarà compito delle Conferenze Episcopali stabilire adeguati criteri per il discernimento e la preparazione dei candidati e delle candidate ai ministeri del Lettorato o dell'Accolitato, o di altri ministeri che riterranno istituire, secondo quanto già disposto nel Motu Proprio *Ministeria quaedam*, previa approvazione della Santa Sede e secondo le necessità dell'evangelizzazione nel loro territorio.

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti provvederà all'attuazione della suddetta riforma con la modifica dell'*Editio typica* del *Pontificale romanum* ovvero del "*De Institutione Lectorum et Acolythorum*".

Nel rinnovarLe l'assicurazione della mia preghiera, imparto di cuore la Benedizione Apostolica all'Eminenza Vostra che volentieri estendo a tutti i Membri e ai Collaboratori della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Dal Vaticano, 10 gennaio 2021, Festa del Battesimo del Signore

#### FRANCESCO

## **HOMILIAE**

T

### In sollemnitate Epiphaniae Domini.\*

L'evangelista Matteo sottolinea che i Magi, quando giunsero a Betlemme, «videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono».¹ Adorare il Signore non è facile, non è un fatto immediato: esige una certa maturità spirituale, essendo il punto d'arrivo di un cammino interiore, a volte lungo. Non è spontaneo in noi l'atteggiamento di adorare Dio. L'essere umano ha bisogno, sì, di adorare, ma rischia di sbagliare obiettivo; infatti, se non adora Dio, adorerà degli idoli – non c'è un punto di mezzo, o Dio o gli idoli, o per usare una parola di uno scrittore francese: "Chi non adora Dio, adora il diavolo"² –, e invece che credente diventerà idolatra. Ed è così, aut aut.

Nella nostra epoca è particolarmente necessario che, sia singolarmente che comunitariamente, dedichiamo più tempo all'adorazione, imparando sempre meglio a contemplare il Signore. Si è perso un po' il senso della preghiera di adorazione, dobbiamo riprenderlo, sia comunitariamente sia nella propria vita spirituale. Oggi, pertanto, ci mettiamo alla scuola dei Magi, per trarne alcuni insegnamenti utili: come loro, vogliamo prostrarci e adorare il Signore. Adorarlo sul serio, non come ha detto Erode: "Fatemi sapere dov'è il posto e io andrò ad adorarlo". No, questa adorazione non va. Sul serio!

Dall'odierna Liturgia della Parola ricaviamo tre espressioni, che possono aiutarci a comprendere meglio che cosa significa essere adoratori del Signore. Queste espressioni sono: "alzare gli occhi", "mettersi in viaggio" e "vedere". Queste tre espressioni ci aiuteranno a capire cosa significa essere adoratori del Signore.

La prima espressione, alzare gli occhi, ce la offre il profeta Isaia. Alla comunità di Gerusalemme, ritornata da poco dall'esilio e prostrata dallo

<sup>\*</sup> Die 6 Ianuarii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 2, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Léon Bloy.

scoraggiamento a causa di tante difficoltà, il profeta rivolge questo forte invito: «Alza gli occhi intorno e guarda». È un invito a mettere da parte stanchezza e lamentele, a uscire dalle strettoie di una visione angusta, a liberarsi dalla dittatura del proprio io, sempre incline a ripiegarsi su sé stesso e sulle proprie preoccupazioni. Per adorare il Signore bisogna anzitutto "alzare gli occhi": non lasciarsi cioè imprigionare dai fantasmi interiori che spengono la speranza, e non fare dei problemi e delle difficoltà il centro della propria esistenza. Ciò non vuol dire negare la realtà, fingendo o illudendosi che tutto vada bene. No. Si tratta invece di guardare in modo nuovo i problemi e le angosce, sapendo che il Signore conosce le nostre situazioni difficili, ascolta attentamente le nostre invocazioni e non è indifferente alle lacrime che versiamo.

Questo sguardo che, malgrado le vicende della vita, rimane fiducioso nel Signore, genera la gratitudine filiale. Quando questo avviene, il cuore si apre all'adorazione. Al contrario, quando fissiamo l'attenzione esclusivamente sui problemi, rifiutando di alzare gli occhi a Dio, la paura invade il cuore e lo disorienta, dando luogo alla rabbia, allo smarrimento, all'angoscia, alla depressione. In queste condizioni è difficile adorare il Signore. Se si verifica ciò, bisogna avere il coraggio di rompere il cerchio delle nostre conclusioni scontate, sapendo che la realtà è più grande dei nostri pensieri. Alza gli occhi intorno e guarda: il Signore ci invita in primo luogo ad avere fiducia in Lui, perché Egli si prende realmente cura di tutti. Se dunque Dio veste così bene l'erba nel campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto di più farà per noi? Se alziamo lo sguardo al Signore, e alla sua luce consideriamo la realtà, scopriamo che Egli non ci abbandona mai: il Verbo si è fatto carne e rimane sempre con noi, tutti i giorni. Sempre.

Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vita non scompaiono, no, ma sentiamo che il Signore ci dà la forza necessaria per affrontarli. "Alzare gli occhi", allora, è il primo passo che dispone all'adorazione. Si tratta dell'adorazione del discepolo che ha scoperto in Dio una gioia nuova, una gioia diversa. Quella del mondo è fondata sul possesso dei beni, sul successo o su altre cose simili, sempre con l'"io" al centro. Invece la gioia

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 60, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Lc 12, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Gv 1, 14.

<sup>6</sup> Cfr Mt 28, 20.

del discepolo di Cristo trova il suo fondamento nella fedeltà di Dio, le cui promesse non vengono mai meno, a dispetto delle situazioni di crisi in cui possiamo venire a trovarci. Ecco allora che gratitudine filiale e gioia suscitano l'anelito ad adorare il Signore, che è fedele e non ci lascia mai soli.

La seconda espressione che ci può aiutare è mettersi in viaggio. Alzare gli occhi [la prima]; la seconda: mettersi in viaggio. Prima di poter adorare il Bambino nato a Betlemme, i Magi dovettero affrontare un lungo viaggio. Scrive Matteo: «Ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo" ». Il viaggio implica sempre una trasformazione, un cambiamento. Dopo un viaggio non si è più come prima. C'è sempre qualcosa di nuovo in chi ha compiuto un cammino: le sue conoscenze si sono ampliate, ha visto persone e cose nuove, ha sperimentato il rafforzarsi della volontà nel far fronte alle difficoltà e ai rischi del tragitto. Non si giunge ad adorare il Signore senza passare prima attraverso la maturazione interiore che ci dà il metterci in viaggio.

Si diventa adoratori del Signore mediante un cammino graduale. L'esperienza ci insegna, ad esempio, che una persona a cinquant'anni vive l'adorazione con uno spirito diverso rispetto a quando ne aveva trenta. Chi si lascia modellare dalla grazia, solitamente, col passare del tempo migliora: l'uomo esteriore invecchia - dice San Paolo -, mentre l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno,8 disponendosi sempre meglio ad adorare il Signore. Da questo punto di vista, i fallimenti, le crisi, gli errori possono diventare esperienze istruttive: non di rado servono a renderci consapevoli che solo il Signore è degno di essere adorato, perché soltanto Lui appaga il desiderio di vita e di eternità presente nell'intimo di ogni persona. Inoltre, col passare del tempo, le prove e le fatiche della vita - vissute nella fede - contribuiscono a purificare il cuore, a renderlo più umile e quindi più disponibile ad aprirsi a Dio. Anche i peccati, anche la coscienza di essere peccatori, di trovare cose tanto brutte. "Ma io ho fatto questo... ho fatto...": se tu lo prendi con fede e con pentimento, con contrizione, ti aiuterà a crescere. Tutto, tutto aiuta, dice Paolo alla crescita spirituale, all'incontro con Gesù, anche i peccati, anche i peccati. E San Tommaso

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mt 2, 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr 2 Cor 4, 16.

aggiunge: "etiam mortalia", anche i brutti peccati, i peggiori. Ma se tu lo prendi con pentimento ti aiuterà in questo viaggio verso l'incontro con il Signore e ad adorarlo meglio.

Come i Magi, anche noi dobbiamo lasciarci istruire dal cammino della vita, segnato dalle inevitabili difficoltà del viaggio. Non permettiamo che le stanchezze, le cadute e i fallimenti ci gettino nello scoraggiamento. Riconoscendoli invece con umiltà, dobbiamo farne occasione per progredire verso il Signore Gesù. La vita non è una dimostrazione di abilità, ma un viaggio verso Colui che ci ama. Noi non dobbiamo in ogni passo della vita far vedere la tessera delle virtù che abbiamo; con umiltà dobbiamo andare verso il Signore. Guardando al Signore, troveremo la forza per proseguire con gioia rinnovata.

E veniamo alla terza espressione: vedere. Alzare gli occhi, mettersi in cammino, vedere. L'Evangelista scrive: «Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono». L'adorazione era l'atto di omaggio riservato ai sovrani, ai grandi dignitari. I Magi, in effetti, adorarono Colui che sapevano essere il re dei Giudei. Ma, di fatto, che cosa videro? Videro un povero bambino con sua madre. Eppure questi sapienti, venuti da paesi lontani, seppero trascendere quella scena così umile e quasi dimessa, riconoscendo in quel Bambino la presenza di un sovrano. Furono cioè in grado di "vedere" al di là dell'apparenza. Prostrandosi davanti al Bambino nato a Betlemme, espressero un'adorazione che era anzitutto interiore: l'apertura degli scrigni portati in dono fu segno dell'offerta dei loro cuori.

Per adorare il Signore bisogna "vedere" oltre il velo del visibile, che spesso si rivela ingannevole. Erode e i notabili di Gerusalemme rappresentano la mondanità, perennemente schiava dell'apparenza. Vedono e non sanno vedere – non dico che non credono, è troppo – non sanno vedere perché la loro capacità è schiava dell'apparenza e in cerca di attrattive: essa dà valore soltanto alle cose sensazionali, alle cose che attirano l'attenzione dei più. D'altro canto, nei Magi vediamo un atteggiamento diverso, che potremmo definire realismo teologale – una parola troppo "alta", ma possiamo dire così, un realismo teologale –: esso percepisce con oggettività la

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mt 2, 10-11.

<sup>10</sup> Cfr Mt 2, 2.

realtà delle cose, giungendo finalmente alla comprensione che Dio rifugge da ogni ostentazione. Il Signore è nell'umiltà, il Signore è come quel bambino umile, rifugge dall'ostentazione, che è proprio il prodotto della mondanità. Questo modo di "vedere" che trascende il visibile, fa sì che noi adoriamo il Signore spesso nascosto in situazioni semplici, in persone umili e marginali. Si tratta dunque di uno sguardo che, non lasciandosi abbagliare dai fuochi artificiali dell'esibizionismo, cerca in ogni occasione ciò che non passa, cerca il Signore. Noi perciò, come scrive l'apostolo Paolo, «non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne».<sup>11</sup>

Che il Signore Gesù ci renda suoi veri adoratori, in grado di manifestare con la vita il suo disegno di amore, che abbraccia l'intera umanità. Chiediamo la grazia per ognuno di noi e per la Chiesa intera, di imparare ad adorare, di continuare ad adorare, di esercitare tanto questa preghiera di adorazione, perché solo Dio va adorato.

## $\Pi$

#### Occasione II Dominicae Verbi Dei.\*

## Omelia del Santo Padre, letta da Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella

In questa domenica della Parola ascoltiamo Gesù che annuncia il Regno di Dio. Vediamo  $che\ cosa$  dice e  $a\ chi$  lo dice.

Che cosa dice. Gesù comincia a predicare così: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino».¹ Dio è vicino, ecco il primo messaggio. Il suo regno è sceso in terra. Dio non sta, come siamo spesso tentati di pensare, lassù nei cieli lontano, separato dalla condizione umana, ma è con noi. Il tempo della distanza è finito quando in Gesù si è fatto uomo. Da allora Dio è vicinissimo; dalla nostra umanità mai si staccherà e mai di essa si stancherà. Questa vicinanza è l'inizio del Vangelo, è ciò che – sottolinea il testo – Gesù «diceva»:² non lo disse una volta e basta, lo diceva, cioè lo ripeteva di continuo. "Dio è vicino" era il leitmotiv del suo annuncio, il cuore del suo messaggio. Se questo è l'inizio e il ritornello della predicazione di Gesù, non può che essere la costante della vita e dell'annuncio cristiano. Prima di ogni altra cosa va creduto e annunciato che Dio si è avvicinato a noi, che siamo stati graziati, "misericordiati". Prima di ogni nostra parola su Dio c'è la sua Parola per noi, che continua a dirci: "Non temere, sono con te. Ti sono vicino e ti starò vicino".

La Parola di Dio ci permette di toccare con mano questa vicinanza, perché – dice il Deuteronomio – non è lontana da noi, ma è vicina al nostro cuore.³ È l'antidoto alla paura di restare soli di fronte alla vita. Il Signore, infatti, attraverso la sua Parola con-sola, cioè sta con chi è solo. Parlandoci, ci ricorda che siamo nel suo cuore, preziosi ai suoi occhi, custoditi nelle palme delle sue mani. La Parola di Dio infonde questa pace, ma non lascia in pace. È Parola di consolazione, ma anche di conversione. «Convertitevi», dice infatti Gesù subito dopo aver proclamato la vicinanza di Dio. Perché con la sua vicinanza è finito il tempo in cui si prendono

<sup>\*</sup> Die 24 Ianuarii 2021, dominica III "per annum".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mc 1. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr 30, 14.

le distanze da Dio e dagli altri, è finito il tempo in cui ciascuno pensa a sé e va avanti per conto proprio. Questo non è cristiano, perché chi fa esperienza della vicinanza di Dio non può distanziare il prossimo, non può allontanarlo nell'indifferenza. In questo senso, chi frequenta la Parola di Dio riceve dei salutari ribaltamenti esistenziali: scopre che la vita non è il tempo per guardarsi dagli altri e proteggere sé stessi, ma l'occasione per andare incontro agli altri nel nome del Dio vicino. Così la Parola, seminata nel terreno del nostro cuore, ci porta a seminare speranza attraverso la vicinanza. Proprio come fa Dio con noi.

Vediamo ora a chi parla Gesù. Si rivolge prima di tutto a dei pescatori della Galilea. Erano persone semplici, che vivevano del frutto delle loro mani lavorando duramente notte e giorno. Non erano esperti nelle Scritture e non spiccavano certo per scienza e cultura. Abitavano una regione composita, con vari popoli, etnie e culti: era il luogo più lontano dalla purezza religiosa di Gerusalemme, il più distante dal cuore del Paese. Ma Gesù comincia da lì, non dal centro ma dalla periferia, e lo fa per dire anche a noi che nessuno è ai margini del cuore di Dio. Tutti possono ricevere la sua Parola e incontrarlo di persona. C'è un bel particolare nel Vangelo a questo proposito, quando si fa notare che l'annuncio di Gesù giunge «dopo» quello di Giovanni. È un dopo decisivo, che segna una differenza: Giovanni accoglieva la gente nel deserto, dove si recavano solo quelli che potevano lasciare i luoghi in cui vivevano. Gesù, invece, parla di Dio nel cuore della società, a tutti, lì dove sono. È non parla in orari e tempi stabiliti: parla «passando lungo il mare» a dei pescatori «mentre gettavano le reti». <sup>5</sup> Si rivolge alle persone nei luoghi e nei momenti più ordinari. Ecco la forza universale della Parola di Dio, che raggiunge tutti ed ogni ambito di vita.

Ma la Parola ha anche una forza particolare, incide cioè su ciascuno in modo diretto, personale. I discepoli non dimenticheranno mai le parole ascoltate quel giorno sulle rive del lago, vicini alla barca, ai familiari e ai colleghi, parole che segneranno per sempre la loro vita. Gesù dice loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». Non li attira con discorsi alti e inarrivabili, ma parla alle loro vite: a dei pescatori di pesci dice che saranno pescatori di uomini. Se avesse detto loro: "Venite dietro

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mc 1, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> v. 17.

a me, vi farò Apostoli: sarete inviati nel mondo e annuncerete il Vangelo con la forza dello Spirito, verrete uccisi ma diventerete santi", possiamo immaginare che Pietro e Andrea gli avrebbero risposto: "Grazie, ma preferiamo le nostre reti e le nostre barche". Gesù invece li chiama a partire dalla loro vita: "Siete pescatori, diventerete pescatori di uomini". Trafitti da questa frase, scopriranno passo dopo passo che vivere pescando pesci era poca cosa, ma che prendere il largo sulla Parola di Gesù è il segreto della gioia. Così il Signore fa con noi: ci cerca dove siamo, ci ama come siamo e con pazienza accompagna i nostri passi. Come quei pescatori, attende anche noi sulle rive della vita. Con la sua Parola vuole farci cambiare rotta, perché smettiamo di vivacchiare e prendiamo il largo dietro a Lui.

Perciò, cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla Parola di Dio. È la lettera d'amore scritta per noi da Colui che ci conosce come nessun altro: leggendola, sentiamo nuovamente la sua voce, scorgiamo il suo volto, riceviamo il suo Spirito. La Parola ci fa vicini a Dio: non teniamola lontana. Portiamola sempre con noi, in tasca, nel telefono; diamole un posto degno nelle nostre case. Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all'inizio e alla fine della giornata, così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie giunga al cuore qualche versetto della Parola di Dio. Per fare questo, chiediamo al Signore la forza di spegnere la televisione e di aprire la Bibbia; di chiudere il cellulare e di aprire il Vangelo. In quest'Anno liturgico leggiamo quello di Marco, il più semplice e breve. Perché non leggerlo anche da soli, un piccolo passo ogni giorno? Ci farà sentire il Signore vicino e ci infonderà coraggio nel cammino della vita.

#### III

Occasione celebrationis secundarum Vesperarum in festo Conversionis S. Pauli Apostoli in conclusione LIV Hebdomadae precum pro Unitate Christianorum.\*

## Omelia del Santo Padre, letta da Sua Eminenza il Cardinale Kurt Koch

«Rimanete nel mio amore».¹ Gesù lega questa richiesta all'immagine della vite e dei tralci, l'ultima che ci offre nei Vangeli. Il Signore stesso è la vite, la vite «vera»,² che non tradisce le attese, ma resta fedele nell'amore e non viene mai meno, nonostante i nostri peccati e le nostre divisioni. In questa vite che è Lui, tutti noi battezzati siamo innestati come tralci: significa che possiamo crescere e portare frutto solo se uniti a Gesù. Stasera guardiamo a questa indispensabile unità, che ha più livelli. Pensando all'albero della vite, potremmo immaginare l'unità costituita da tre anelli concentrici, come quelli di un tronco.

Il primo cerchio, quello più interno, è il rimanere in Gesù. Da qui parte il cammino di ciascuno verso l'unità. Nella realtà odierna, veloce e complessa, è facile perdere il filo, tirati da mille parti. Tanti si sentono frammentati dentro, incapaci di trovare un punto fermo, un assetto stabile nelle circostanze variabili della vita. Gesù ci indica il segreto della stabilità nel rimanere in Lui. Nel testo che abbiamo ascoltato ripete per ben sette volte questo concetto.<sup>3</sup> Egli, infatti, sa che "senza di Lui non possiamo fare nulla".<sup>4</sup> Ci ha mostrato anche come fare, dandoci l'esempio: ogni giorno si ritirava in luoghi deserti per pregare. Abbiamo bisogno della preghiera come dell'acqua per vivere. La preghiera personale, lo stare con Gesù, l'adorazione, è l'essenziale del rimanere in Lui. È la via per mettere nel cuore del Signore tutto quello che popola il nostro cuore, speranze e paure, gioie e dolori. Ma soprattutto, centrati in Gesù nella preghiera, sperimentiamo il suo amore. E la nostra esistenza ne trae vita, come il tralcio che prende la linfa dal tronco. Questa è la prima unità, la nostra integrità personale, opera della grazia che riceviamo rimanendo in Gesù.

<sup>\*</sup> Die 25 Ianuarii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gv 15, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr vv. 4-7.9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr v. 5.

Il secondo cerchio è quello dell'unità con i cristiani. Siamo tralci della stessa vite, siamo vasi comunicanti: il bene e il male che ciascuno compie si riversa sugli altri. Nella vita spirituale vige poi una sorta di "legge della dinamica": nella misura in cui rimaniamo in Dio ci avviciniamo agli altri e nella misura in cui ci avviciniamo agli altri rimaniamo in Dio. Vuol dire che se preghiamo Dio in spirito e verità scaturisce l'esigenza di amare gli altri e, dall'altra parte, che «se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi». La preghiera non può che portare all'amore, altrimenti è fatuo ritualismo. Non è infatti possibile incontrare Gesù senza il suo Corpo, composto di molte membra, tante quanti sono i battezzati. Se la nostra adorazione è genuina, cresceremo nell'amore per tutti coloro che seguono Gesù, indipendentemente dalla comunione cristiana a cui appartengono, perché, anche se non sono "dei nostri", sono suoi.

Constatiamo tuttavia che amare i fratelli non è facile, perché appaiono subito i loro difetti e le loro mancanze, e ritornano alla mente le ferite del passato. Qui ci viene in aiuto l'azione del Padre che, come esperto agricoltore, sa bene cosa fare: «Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto». Il Padre taglia e pota. Perché? Perché per amare abbiamo bisogno di essere spogliati di quanto ci porta fuori strada e ci fa ricurvare su noi stessi, impedendoci di portare frutto. Chiediamo dunque al Padre di recidere da noi i pregiudizi sugli altri e gli attaccamenti mondani che impediscono l'unità piena con tutti i suoi figli. Così purificati nell'amore, sapremo mettere in secondo piano gli intralci terreni e gli ostacoli di un tempo, che oggi ci distraggono dal Vangelo.

Il terzo cerchio dell'unità, il più ampio, è *l'umanità intera*. Possiamo riflettere, in questo ambito, sull'azione dello Spirito Santo. Nella vite che è Cristo Egli è la linfa che raggiunge tutte le parti. Ma lo Spirito soffia dove vuole e ovunque vuole ricondurre all'unità. Egli ci porta ad amare non solo chi ci vuole bene e la pensa come noi, ma tutti, come Gesù ci ha insegnato. Ci rende capaci di perdonare i nemici e i torti subiti. Ci spinge ad essere attivi e creativi nell'amore. Ci ricorda che il prossimo non è solo chi condivide i nostri valori e le nostre idee, ma che noi siamo chiamati a

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 Gv 4, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Gv 15, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Gv 15, 2.

farci prossimi di tutti, buoni Samaritani di un'umanità vulnerabile, povera e sofferente – oggi tanto sofferente –, che giace per le strade del mondo e che Dio desidera risollevare con compassione. Lo Spirito Santo, autore della grazia, ci aiuti a vivere nella gratuità, ad amare anche chi non ci ricambia, perché è nell'amore puro e disinteressato che il Vangelo porta frutto. Dai frutti si riconosce l'albero: dall'amore gratuito si riconosce se apparteniamo alla vite di Gesù.

Lo Spirito Santo ci insegna così la concretezza dell'amore verso tutti i fratelli e le sorelle con i quali condividiamo la stessa umanità, quell'umanità che Cristo ha unito a sé in modo inscindibile, dicendoci che lo troveremo sempre nei più poveri e bisognosi. Servendoli insieme, ci riscopriremo fratelli e cresceremo nell'unità. Lo Spirito, che rinnova la faccia della terra, ci esorta anche a prenderci cura della casa comune, a fare scelte audaci sul modo in cui viviamo e consumiamo, perché il contrario del portare frutto è lo sfruttamento ed è indegno sprecare le preziose risorse di cui tanti sono privi.

Lo stesso Spirito, artefice del cammino ecumenico, ci ha portati stasera a pregare insieme. E mentre facciamo esperienza dell'unità che nasce dal rivolgerci a Dio con una sola voce, desidero ringraziare tutti coloro che in questa Settimana hanno pregato e continueranno a pregare per l'unità dei cristiani. Rivolgo i miei fraterni saluti ai rappresentanti delle Chiese e Comunità ecclesiali qui convenuti: ai giovani ortodossi e ortodossi orientali che studiano a Roma con il sostegno del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; ai professori e agli studenti dell'Ecumenical Institute of Bossey, che sarebbero dovuti venire a Roma, come negli anni precedenti, ma non hanno potuto a causa della pandemia e ci seguono attraverso i media. Cari fratelli e sorelle, rimaniamo uniti in Cristo: lo Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, ci faccia sentire figli del Padre, fratelli e sorelle tra di noi, fratelli e sorelle nell'unica famiglia umana. La Santissima Trinità, comunione d'amore, ci faccia crescere nell'unità.

 $<sup>^{8}</sup>$  Cfr Mt 25, 31-45.

#### IV

Occasione celebrationis in festo Praesentationis Domini et XXV Diei Mundialis Vitae Consecratae.\*

Simeone – scrive San Luca – «aspettava la consolazione di Israele». Salendo al tempio, mentre Maria e Giuseppe portano Gesù, accoglie tra le braccia il Messia. A riconoscere nel Bambino la luce venuta a illuminare le genti è un uomo ormai vecchio, che ha atteso con pazienza il compimento delle promesse del Signore. Ha atteso con pazienza.

La pazienza di Simeone. Guardiamo da vicino la pazienza di questo vecchio. Per tutta la vita egli è rimasto in attesa e ha esercitato la pazienza del cuore. Nella preghiera ha imparato che Dio non viene in eventi straordinari, ma compie la sua opera nell'apparente monotonia delle nostre giornate, nel ritmo a volte stancante delle attività, nelle piccole cose che con tenacia e umiltà portiamo avanti cercando di fare la sua volontà. Camminando con pazienza, Simeone non si è lasciato logorare dallo scorrere del tempo. È un uomo ormai carico di anni, eppure la fiamma del suo cuore è ancora accesa; nella sua lunga vita sarà stato a volte ferito, deluso, eppure non ha perso la speranza; con pazienza, egli custodisce la promessa – custodire la promessa –, senza lasciarsi consumare dall'amarezza per il tempo passato o da quella rassegnata malinconia che emerge quando si giunge al crepuscolo della vita. La speranza dell'attesa in lui si è tradotta nella pazienza quotidiana di chi, malgrado tutto, è rimasto vigilante, fino a quando, finalmente, "i suoi occhi hanno visto la salvezza".<sup>2</sup>

E io mi domando: da dove ha imparato Simeone questa pazienza? L'ha ricevuta dalla preghiera e dalla vita del suo popolo, che nel Signore ha sempre riconosciuto il «Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà»; ha riconosciuto il Padre che anche dinanzi al rifiuto e all'infedeltà non si stanca, anzi "pazienta per molti anni", come dice Neemia, per concedere ogni volta la possibilità della conversione.

La pazienza di Simeone, dunque, è specchio della pazienza di Dio. Dalla preghiera e dalla storia del suo popolo, Simeone ha imparato che Dio è

<sup>\*</sup> Die 2 Februarii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lc 2, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Lc 2, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es 34, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Ne 9, 30.

paziente. Con la sua pazienza – afferma San Paolo – Egli ci «spinge alla conversione». Mi piace ricordare Romano Guardini, che diceva: la pazienza è un modo con cui Dio risponde alla nostra debolezza, per donarci il tempo di cambiare. <sup>6</sup> E soprattutto il Messia, Gesù, che Simeone stringe tra le braccia, ci svela la pazienza di Dio, il Padre che ci usa misericordia e ci chiama fino all'ultima ora, che non esige la perfezione ma lo slancio del cuore, che apre nuove possibilità dove tutto sembra perduto, che cerca di fare breccia dentro di noi anche quando il nostro cuore è chiuso, che lascia crescere il buon grano senza strappare la zizzania. Questo è il motivo della nostra speranza: Dio ci attende senza stancarsi mai. Dio ci attende senza stancarsi mai. E questo è il motivo della nostra speranza. Quando ci allontaniamo ci viene a cercare, quando cadiamo a terra ci rialza, quando ritorniamo a Lui dopo esserci perduti ci aspetta a braccia aperte. Il suo amore non si misura sulla bilancia dei nostri calcoli umani, ma ci infonde sempre il coraggio di ricominciare. Ci insegna la resilienza, il coraggio di ricominciare. Sempre, tutti i giorni. Dopo le cadute, sempre, ricominciare. Lui è paziente.

E guardiamo alla nostra pazienza. Guardiamo alla pazienza di Dio e a quella di Simeone per la nostra vita consacrata. E ci chiediamo: che cos'è la pazienza? Certamente, non è la semplice tolleranza delle difficoltà o una sopportazione fatalista delle avversità. La pazienza non è segno di debolezza: è la fortezza d'animo che ci rende capaci di "portare il peso", di sopportare: sopportare il peso dei problemi personali e comunitari, ci fa accogliere la diversità dell'altro, ci fa perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile, ci fa restare in cammino anche quando il tedio e l'accidia ci assalgono.

Vorrei indicare tre "luoghi" in cui la pazienza si concretizza.

Il primo è la nostra vita personale. Un giorno abbiamo risposto alla chiamata del Signore e, con slancio e generosità, ci siamo offerti a Lui. Lungo il cammino, insieme alle consolazioni, abbiamo ricevuto anche delusioni e frustrazioni. A volte, all'entusiasmo del nostro lavoro non corrisponde il risultato sperato, la nostra semina sembra non produrre i frutti adeguati, il fervore della preghiera si affievolisce e non sempre siamo immunizzati

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rm 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28.

contro l'aridità spirituale. Può capitare, nella nostra vita di consacrati, che la speranza si logori a causa delle aspettative deluse. Dobbiamo avere pazienza con noi stessi e attendere fiduciosi i tempi e i modi di Dio: Egli è fedele alle sue promesse. Questa è la pietra basale: Egli è fedele alle sue promesse. Ricordare questo ci permette di ripensare i percorsi, di rinvigorire i nostri sogni, senza cedere alla tristezza interiore e alla sfiducia. Fratelli e sorelle, la tristezza interiore in noi consacrati è un verme, un verme che ci mangia da dentro. Fuggite dalla tristezza interiore!

Secondo luogo in cui la pazienza si concretizza: la vita comunitaria. Le relazioni umane, specialmente quando si tratta di condividere un progetto di vita e un'attività apostolica, non sono sempre pacifiche, lo sappiamo tutti. A volte nascono dei conflitti e non si può esigere una soluzione immediata, né si deve giudicare frettolosamente la persona o la situazione: occorre saper prendere le giuste distanze, cercare di non perdere la pace, attendere il tempo migliore per chiarirsi nella carità e nella verità. Non lasciarsi confondere dalle tempeste. Nella lettura del breviario c'è un bel passo – per domani – un bel passo di Diadoco di Fotice sul discernimento spirituale, e dice questo: "Quando il mare è agitato non si vedono i pesci, ma quando il mare è calmo si possono vedere". Mai potremo fare un buon discernimento, vedere la verità, se il nostro cuore è agitato e impaziente. Mai. Nelle nostre comunità occorre questa pazienza reciproca: sopportare, cioè portare sulle proprie spalle la vita del fratello o della sorella, anche le sue debolezze e i suoi difetti. Tutti. Ricordiamoci questo: il Signore non ci chiama ad essere solisti – ce ne sono tanti, nella Chiesa, lo sappiamo –, no, non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro, che a volte stona, ma sempre deve provare a cantare insieme.

Infine, terzo "luogo", la pazienza nei confronti del mondo. Simeone e Anna coltivano nel cuore la speranza annunciata dai profeti, anche se tarda a realizzarsi e cresce lentamente dentro alle infedeltà e alle rovine del mondo. Essi non intonano il lamento per le cose che non vanno, ma con pazienza attendono la luce nell'oscurità della storia. Attendere la luce nell'oscurità della propria comunità. Abbiamo bisogno di questa pazienza, per non restare prigionieri della lamentela. Alcuni sono maestri di lamentele, sono dottori in lamentele, sono bravissimi a lamentarsi! No, la lamentela imprigiona: "il mondo non ci ascolta più" – tante volte ascoltiamo questo –, "non abbiamo più vocazioni, dobbiamo chiudere la baracca", "viviamo tempi difficili" – "ah, non

lo dica a me!...". Così incomincia il duetto delle lamentele. A volte succede che alla pazienza con cui Dio lavora il terreno della storia, e lavora anche il terreno del nostro cuore, noi opponiamo l'impazienza di chi giudica tutto subito: adesso o mai, adesso, adesso, adesso. E così perdiamo quella virtù, la "piccola" ma la più bella: la speranza. Tanti consacrati e consacrate ho visto che perdono la speranza. Semplicemente per impazienza.

La pazienza ci aiuta a guardare noi stessi, le nostre comunità e il mondo con misericordia. Possiamo chiederci: accogliamo la pazienza dello Spirito nella nostra vita? Nelle nostre comunità, ci portiamo sulle spalle a vicenda e mostriamo la gioia della vita fraterna? E verso il mondo, portiamo avanti il nostro servizio con pazienza o giudichiamo con asprezza? Sono sfide per la nostra vita consacrata: noi non possiamo restare fermi nella nostalgia del passato o limitarci a ripetere le cose di sempre, né nelle lamentele di ogni giorno. Abbiamo bisogno della coraggiosa pazienza di camminare, di esplorare strade nuove, di cercare cosa lo Spirito Santo ci suggerisce. E questo si fa con umiltà, con semplicità, senza grande propaganda, senza grande pubblicità.

Contempliamo la pazienza di Dio e imploriamo la pazienza fiduciosa di Simeone e anche di Anna, perché anche i nostri occhi possano vedere la luce della salvezza e portarla al mondo intero, come l'hanno portata nella lode questi due vecchietti.

[Parole del Santo Padre al termine della celebrazione]

Seduti, per favore.

Vorrei ringraziare il Signor Cardinale per le sue parole che sono un'espressione di tutti, di tutti i concelebranti e di tutti gli assistenti. Siamo pochi: questo Covid ci mette all'angolo, ma portiamo questo con pazienza. Ci vuole pazienza. E andare avanti, offrendo al Signore la nostra vita.

Quella giovane religiosa che era appena entrata in noviziato era felice... Trovò una religiosa anziana, buona, santa... "Come stai?" – "Questo è il paradiso, madre!", dice la giovane. "Aspetta un po': c'è il purgatorio". La vita consacrata, la vita di comunità: c'è un purgatorio, ma ci vuole pazienza per portarlo avanti.

Vorrei indicare due cose che potranno aiutare: per favore, fuggire dal chiacchiericcio. Quello che uccide la vita comunitaria è il chiacchiericcio. Non sparlare degli altri. "Non è facile, Padre, perché alle volte ti viene dal cuore!". Sì, ti viene dal cuore: ti viene dall'invidia, viene da tanti peccati capitali che abbiamo dentro. Fuggire. "Ma, mi dica Padre, non ci sarà qualche medicina? La preghiera, la bontà...?". Sì, c'è una medicina, che è molto "casalinga": morditi la lingua. Prima di sparlare degli altri, morditi la lingua, così si gonfierà la lingua e occuperà la bocca e tu non potrai parlare male. Per favore, fuggire dal chiacchiericcio che distrugge la comunità!

E poi, l'altra cosa che vi raccomando nella vita in comunità: ci sono tante cose che non vanno bene, sempre. Dal superiore, dalla superiora, dal consultore, dalla consultora, di quell'altro... Sempre abbiamo cose che non ci piacciono, no? Non perdere il senso dell'umorismo, per favore: questo ci aiuta tanto. È l'anti-chiacchiericcio: saper ridere di sé stessi, delle situazioni, anche degli altri – con buon cuore – ma non perdere il senso dell'umorismo. E fuggire dal chiacchiericcio. Questo che io vi raccomando non è un consiglio troppo clericale, diciamo così, ma è umano: è umano per portare avanti la pazienza. Mai sparlare degli altri: morditi la lingua. E poi, non perdere il senso dell'umorismo: ci aiuterà tanto.

Grazie a voi per quello che fate, grazie per la testimonianza. Grazie, grazie tante per le vostre difficoltà, per come le portate avanti e per il tanto dolore davanti alle vocazioni che non vengono. Avanti, coraggio: il Signore è più grande, il Signore ci vuole bene. Andiamo dietro al Signore!

## **ALLOCUTIONES**

Ι

#### Ad Tribunal Rotae Romanae in inauguratione Anni Iudicialis.\*

Cari fratelli e sorelle!

Dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po' molesto. Vi chiedo scusa e vi parlerò seduto.

Sono lieto di incontrarmi con voi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Vi saluto tutti cordialmente: il Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le sue parole, i Prelati Uditori, gli Officiali e i Collaboratori del Tribunale della Rota Romana.

Vorrei collegarmi al discorso dell'anno passato, in particolare al tema che tocca buona parte delle decisioni rotali nei tempi recenti: da una parte, una carenza di fede, che non illumina come dovrebbe l'unione coniugale – questo già lo aveva denunciato per tre volte pubblicamente il mio predecessore Benedetto XVI –; dall'altra, gli aspetti fondamentali di questa unione che, oltre al connubio tra l'uomo e la donna, comprendono la nascita e il dono dei figli e la loro crescita.

Sappiamo che la giurisprudenza della Rota Romana, in sintonia con il magistero pontificio, ha illustrato la gerarchia dei beni del matrimonio chiarendo che la figura del bonum familiae va ben al di là del riferimento ai capi di nullità; nonostante che in passato si fosse aperto un certo spiraglio a un ipotetico capo di nullità connesso al bonum familiae. Tale possibilità fu opportunamente chiusa, rafforzando così la figura teologica della famiglia, in quanto effetto del matrimonio come prefigurato dal Creatore. Da parte mia, non ho mancato di raccomandare che il bonum familiae non sia visto in modo negativo, quasi possa ritenersi come uno dei capi di nullità. Esso, infatti, è sempre e comunque il frutto benedetto del patto coniugale; non può estinguersi in toto con la dichiarazione di nullità, perché non si può considerare l'essere famiglia come un bene sospeso, in quanto è frutto del progetto divino, almeno per la prole generata. I coniugi con i figli donati da Dio sono quella nuova realtà che chiamiamo famiglia.

<sup>\*</sup> Die 29 Ianuarii 2021.

Di fronte a un matrimonio che giuridicamente viene dichiarato nullo, la parte che non è disposta ad accettare tale provvedimento è comunque con i figli un unum idem. Pertanto, è necessario che si tenga conto della rilevante questione: che ne sarà dei figli e della parte che non accetta la dichiarazione di nullità? Finora tutto sembrava ovvio, ma purtroppo non lo è. Occorre, quindi, che alle affermazioni di principio seguano adeguati propositi di fatto, sempre ricordando che «la famiglia è la base della società e continua ad essere la struttura più adeguata per assicurare alle persone il bene integrale necessario per il loro sviluppo permanente». Di conseguenza, siamo chiamati a individuare la via che porti a scelte congruenti con i principi affermati. Siamo tutti consapevoli di quanto sia arduo il passaggio dai principi ai fatti. Quando si parla del bene integrale delle persone è necessario domandarsi come può questo avverarsi nelle molteplici situazioni in cui vengono a trovarsi i figli.

La nuova unione sacramentale, che segue alla dichiarazione di nullità, sarà di certo fonte di pace per il coniuge che l'ha domandata. Tuttavia, come spiegare ai figli che – ad esempio – la loro mamma, abbandonata dal loro padre e spesso non intenzionata a stabilire un altro vincolo matrimoniale, riceve con loro l'Eucaristia domenicale, mentre il padre, convivente o in attesa della dichiarazione di nullità del matrimonio, non può partecipare alla mensa eucaristica? In occasione dell'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi nel 2014 e in quella Ordinaria nel 2015, i Padri sinodali, riflettendo sul tema della famiglia, si posero queste domande, rendendosi anche consapevoli che è difficile, a volte impossibile, offrire risposte. Tuttavia, le preoccupazioni dei Padri sinodali e la sollecitudine materna della Chiesa di fronte a tante sofferenze hanno trovato un utile strumento pastorale nell'Esortazione apostolica Amoris laetitia. In questo documento vengono date chiare indicazioni affinché nessuno, soprattutto i piccoli e i sofferenti, sia lasciato solo o trattato come mezzo di ricatto tra i genitori divisi.<sup>2</sup> Come sapete, il prossimo 19 marzo inizierà l'"Anno della Famiglia Amoris la etitia". Anche voi, col vostro lavoro, date un prezioso contributo a questo cammino ecclesiale con le famiglie per la famiglia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discorso alla Federazione Europea delle Associazioni Familiari Cattoliche, 1 giugno 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Esort. ap. Amoris laetitia, 241.

Cari Giudici, nelle vostre sentenze non mancate di testimoniare questa ansia apostolica della Chiesa, considerando che il bene integrale delle persone richiede di non restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione sulla nullità matrimoniale può comportare. Al vostro Tribunale Apostolico, come anche agli altri Tribunali della Chiesa, viene chiesto che «siano rese più accessibili e agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità». La Chiesa è madre e voi, che avete un ministero ecclesiale in un settore tanto vitale qual è l'attività giudiziaria, siete chiamati ad aprirvi agli orizzonti di questa pastorale difficile, ma non impossibile, che riguarda la preoccupazione per i figli, quali vittime innocenti di tante situazioni di rottura, divorzio o di nuove unioni civili.<sup>4</sup> Si tratta di esercitare la vostra missione di giudici come un servizio carico di senso pastorale, che non può mai mancare nella delicata decisione sulla nullità o meno dell'unione coniugale. Spesso si pensa alla dichiarazione di nullità matrimoniale come a un atto freddo di mera "decisione giuridica". Ma non è e non può essere così. Le sentenze del giudice ecclesiastico non possono prescindere dalla memoria, fatta di luci e di ombre, che hanno segnato una vita, non solo dei due coniugi ma anche dei figli. Coniugi e figli costituiscono una comunità di persone, che si identifica sempre e certamente col bene della famiglia, anche quando essa si è sgretolata.

Non dobbiamo stancarci di riservare ogni attenzione e cura alla famiglia e al matrimonio cristiano: qui voi investite gran parte della vostra sollecitudine per il bene delle Chiese particolari. Lo Spirito Santo, che invocate prima di ogni decisione da prendere sulla verità del matrimonio, vi illumini e vi aiuti a non dimenticare gli effetti di tali atti: innanzitutto il bene dei figli, la loro pace o, al contrario, la perdita della gioia davanti alla separazione. Possano la preghiera – i giudici devono pregare tanto! – e l'impegno comune porre in risalto questa realtà umana, spesso sofferente: una famiglia che si divide e un'altra che, di conseguenza, viene costituita pregiudicando quell'unità che faceva la gioia dei figli nella precedente unione.

Colgo questa occasione per esortare ogni Vescovo – costituito da Cristo padre, pastore e giudice nella propria Chiesa – ad aprirsi sempre più alla

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, 244.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr *ibid.*, 245.

sfida legata a questa tematica. Si tratta di proseguire con tenacia e portare a compimento un necessario cammino ecclesiologico e pastorale, volto a non lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi non accettati e subiti. La fantasia della carità favorirà la sensibilità evangelica di fronte alle tragedie familiari i cui protagonisti non possono essere dimenticati. È quanto mai urgente che i collaboratori del Vescovo, in particolare il vicario giudiziale, gli operatori della pastorale familiare e soprattutto i parroci, si sforzino di esercitare quella diaconia di tutela, cura e accompagnamento del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le decisioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale.

Sono queste, cari sorelle e fratelli, le considerazioni che mi premeva porre alla vostra attenzione, nella certezza di trovare in voi persone pronte a condividerle e a farle proprie. Esprimo a ciascuno in particolare il mio apprezzamento, nella fiducia che il Tribunale della Rota Romana, autorevole manifestazione della sapienza giuridica della Chiesa, continuerà a svolgere con coerenza il proprio non facile munus a servizio del disegno divino sul matrimonio e la famiglia. Invocando i doni dello Spirito Santo su di voi e sul vostro lavoro, di cuore impartirò la Benedizione Apostolica. E chiedo anche a voi, per favore, di pregare per me.

E non vorrei finire oggi senza un commento più familiare, tra noi, perché il nostro caro Decano avrà, fra alcuni mesi, la giovinezza di 80 anni, e dovrà lasciarci. Io vorrei ringraziarlo, per il lavoro fatto, non sempre compreso. Soprattutto, vorrei ringraziare Mons. Pinto per quella tenacia che ha avuto per portare avanti la riforma dei processi matrimoniali: una sola sentenza, poi il processo breve, che è stato come una novità, ma era naturale perché il vescovo è il giudice.

Ricordo che, poco tempo dopo la promulgazione del processo breve, mi chiamò un vescovo e mi disse: "Io ho questo problema: una ragazza vuole sposarsi in Chiesa; si è già sposata alcuni anni fa in Chiesa, ma è stata costretta a sposarsi perché era incinta... Ho fatto tutto, ho chiesto a un prete che facesse da vicario giudiziale, un altro che facesse la parte di difensore del vincolo... E i testimoni, i genitori dicono che sì, è stata forzata, che quel matrimonio era nullo. Mi dica, Santità, cosa devo fare?", mi domandò il vescovo. E io chiesi: "Dimmi, hai una penna a portata di mano?" – "Sì" – "Firma. Tu sei il giudice, senza tante storie".

Ma questa riforma, soprattutto il processo breve, ha avuto e ha tante resistenze. Io vi confesso: dopo questa promulgazione ho ricevuto lettere, tante, non so quante ma tante. Quasi tutti avvocati che perdevano la clientela. E lì c'è il problema dei soldi. In Spagna si dice: "Por la plata baila el mono": per i soldi balla la scimmietta. È un detto che è chiaro. E anche questo con dolore: ho visto in alcune diocesi la resistenza di qualche vicario giudiziale che con questa riforma perdeva, non so, un certo potere, perché si accorgeva che il giudice non era lui, ma il vescovo.

Ringrazio Mons. Pinto per il coraggio che ha avuto e anche per la strategia di portare avanti questo modo di pensare, di giudicare, fino al voto per unanimità, che ha dato a me la possibilità di firmare [il Documento].

La doppia sentenza. Lei ha nominato Papa Lambertini, un grande della liturgia, del diritto canonico, del buon senso, anche del senso dell'umorismo, ma purtroppo lui ha dovuto fare la doppia sentenza per problemi economici in qualche diocesi. Ma torniamo alla verità: il giudice è il vescovo. Va aiutato dal vicario giudiziale, va aiutato dal promotore di giustizia, va aiutato, ma lui è il giudice, non può lavarsene le mani. Tornare a questo che è la verità evangelica.

E poi ringrazio anche Mons. Pinto per il suo entusiasmo nel fare catechesi su questo tema. Gira il mondo insegnando questo: è un uomo entusiasta, ma entusiasta in tutti i toni, perché anche lui ha un caratteraccio di quelli! È un modo negativo – diciamo così – dell'entusiasmo. Ma avrà il tempo di correggersi..., tutti ne abbiamo! Vorrei ringraziarlo! Interpreto l'applauso come un applauso al caratteraccio. [risate]

Grazie tante, Mons. Pinto! Grazie! [applausi]

## II

Ad participes Occursus ab Officio Catechistico nationali Conferentiae Episcopalis Italiae provecti.\*

Cari fratelli e sorelle,

vi do il benvenuto e ringrazio il Card. Bassetti per le sue cortesi parole. Ha ripreso le forze, grazie! Saluto il Segretario Generale, Mons. Russo, e tutti voi, che sostenete l'impegno della Chiesa italiana nell'ambito della catechesi. Sono contento di condividere con voi il ricordo del 60° anniversario della nascita dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Istituito ancora prima della configurazione della Conferenza episcopale, esso è stato strumento indispensabile per il rinnovamento catechetico dopo il Concilio Vaticano II. Questa ricorrenza è un'occasione preziosa per fare memoria, rendere grazie dei doni ricevuti e rinnovare lo spirito dell'annuncio. A questo scopo, vorrei condividere tre punti che spero possano aiutarvi nei lavori dei prossimi anni.

Il primo: catechesi e kerygma. La catechesi è l'eco della Parola di Dio. Nella trasmissione della fede la Scrittura – come ricorda il Documento di Base – è «il Libro; non un sussidio, fosse pure il primo».¹ La catechesi è dunque l'onda lunga della Parola di Dio per trasmettere nella vita la gioia del Vangelo. Grazie alla narrazione della catechesi, la Sacra Scrittura diventa "l'ambiente" in cui sentirsi parte della medesima storia di salvezza, incontrando i primi testimoni della fede. La catechesi è prendere per mano e accompagnare in questa storia. Suscita un cammino, in cui ciascuno trova un ritmo proprio, perché la vita cristiana non appiattisce né omologa, ma valorizza l'unicità di ogni figlio di Dio. La catechesi è anche un percorso mistagogico, che avanza in costante dialogo con la liturgia, ambito in cui risplendono simboli che, senza imporsi, parlano alla vita e la segnano con l'impronta della grazia.

Il cuore del mistero è il kerygma, e il kerygma è una persona: Gesù Cristo. La catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l'incontro personale con Lui. Perciò va intessuta di relazioni personali. Non c'è vera catechesi senza la testimonianza di uomini e donne in carne e ossa. Chi di noi non

<sup>\*</sup> Die 30 Ianuarii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> CEI, Il rinnovamento della catechesi, n. 107.

ricorda almeno uno dei suoi catechisti? Io lo ricordo: ricordo la suora che mi ha preparato alla prima Comunione e mi ha fatto tanto bene. I primi protagonisti della catechesi sono loro, messaggeri del Vangelo, spesso laici, che si mettono in gioco con generosità per condividere la bellezza di aver incontrato Gesù. «Chi è il catechista? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in sé stesso – è un "memorioso" della storia della salvezza – e la sa risvegliare negli altri. È un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà».²

Per fare questo, è bene ricordare «alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo: che esprima l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione morale e religiosa – tu sei amato, tu sei amata, questo è il primo, questa è la porta –, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà – come faceva Gesù –, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, e un'armoniosa completezza che non riduca la predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige dall'evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l'annuncio – e quali sono queste disposizioni che ogni catechista deve avere? –: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna». Gesù aveva questo. È l'intera geografia dell'umanità che il kerygma, bussola infallibile della fede, aiuta a esplorare.

E su questo punto – il catechista – riprendo una cosa che va detta anche ai genitori, ai nonni: la fede va trasmessa "in dialetto". Un catechista che non sa spiegare nel "dialetto" dei giovani, dei bambini, di coloro che... Ma con il dialetto non mi riferisco a quello linguistico, di cui l'Italia è tanto ricca, no, al dialetto della vicinanza, al dialetto che possa capire, al dialetto dell'intimità. A me tocca tanto quel passo dei Maccabei, dei sette fratelli.<sup>4</sup> Per due o tre volte si dice che la mamma li sosteneva parlando loro in dialetto ["nella lingua dei padri"]. È importante: la vera fede va trasmessa in dialetto. I catechisti devono imparare a trasmetterla in dialetto, cioè quella lingua che viene dal cuore, che è nata, che è proprio la più familiare, la più vicina a tutti. Se non c'è il dialetto, la fede non è tramessa totalmente e bene.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Omelia per la giornata dei catechisti nell'Anno della Fede, 29 settembre 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2 Mac 7.

Il secondo punto: catechesi e futuro. L'anno scorso ricorreva il 50° anniversario del documento Il rinnovamento della catechesi, con cui la Conferenza Episcopale Italiana recepiva le indicazioni del Concilio. Al riguardo, faccio mie le parole di San Paolo VI, rivolte alla prima Assemblea Generale della CEI dopo il Vaticano II: «Dobbiamo guardare al Concilio con riconoscenza a Dio e con fiducia per l'avvenire della Chiesa; esso sarà il grande catechismo dei tempi nuovi». E tornando sul tema, in occasione del primo Congresso Catechistico Internazionale, egli aggiungeva: «È un compito che incessantemente rinasce e incessantemente si rinnova per la catechesi l'intendere questi problemi che salgono dal cuore dell'uomo, per ricondurli alla loro sorgente nascosta: il dono dell'amore che crea e che salva». Pertanto, la catechesi ispirata dal Concilio è continuamente in ascolto del cuore dell'uomo, sempre con l'orecchio teso, sempre attenta a rinnovarsi.

Questo è magistero: il Concilio è magistero della Chiesa. O tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o tu l'interpreti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa. Dobbiamo in questo punto essere esigenti, severi. Il Concilio non va negoziato, per avere più di questi... No, il Concilio è così. E questo problema che noi stiamo vivendo, della selettività rispetto al Concilio, si è ripetuto lungo la storia con altri Concili. A me fa pensare tanto un gruppo di vescovi che, dopo il Vaticano I, sono andati via, un gruppo di laici, dei gruppi, per continuare la "vera dottrina" che non era quella del Vaticano I: "Noi siamo i cattolici veri". Oggi ordinano donne. L'atteggiamento più severo, per custodire la fede senza il magistero della Chiesa, ti porta alla rovina. Per favore, nessuna concessione a coloro che cercano di presentare una catechesi che non sia concorde al magistero della Chiesa.

Come nel dopo-Concilio la Chiesa italiana è stata pronta e capace nell'accogliere i segni e la sensibilità dei tempi, così anche oggi è chiamata ad offrire una catechesi rinnovata, che ispiri ogni ambito della pastorale: carità, liturgia, famiglia, cultura, vita sociale, economia... Dalla radice della Parola di Dio, attraverso il tronco della sapienza pastorale, fioriscono approcci fruttuosi ai vari aspetti della vita. La catechesi è così un'avventura straordinaria: come "avanguardia della Chiesa" ha il compito di leggere i segni

 $<sup>^{5}</sup>$  23 giugno 1966.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 25 settembre 1971.

dei tempi e di accogliere le sfide presenti e future. Non dobbiamo aver paura di parlare il linguaggio delle donne e degli uomini di oggi. Di parlare il linguaggio fuori dalla Chiesa, sì, di questo dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura di parlare il linguaggio della gente. Non dobbiamo aver paura di ascoltarne le domande, quali che siano, le questioni irrisolte, ascoltare le fragilità, le incertezze: di questo, non abbiamo paura. Non dobbiamo aver paura di elaborare strumenti nuovi: negli anni settanta il Catechismo della Chiesa Italiana fu originale e apprezzato; anche i tempi attuali richiedono intelligenza e coraggio per elaborare strumenti aggiornati, che trasmettano all'uomo d'oggi la ricchezza e la gioia del kerygma, e la ricchezza e la gioia dell'appartenenza alla Chiesa.

Terzo punto: catechesi e comunità. In questo anno contrassegnato dall'isolamento e dal senso di solitudine causati dalla pandemia, più volte si è riflettuto sul senso di appartenenza che sta alla base di una comunità. Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando timori, sospetti, sfiducia e incertezza. Ha messo in scacco prassi e abitudini consolidate e così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità. Abbiamo capito, infatti, che non possiamo fare da soli e che l'unica via per uscire meglio dalle crisi è uscirne insieme – nessuno si salva da solo, uscirne insieme –, riabbracciando con più convinzione la comunità in cui viviamo. Perché la comunità non è un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la propria dignità.

La catechesi e l'annuncio non possono che porre al centro questa dimensione comunitaria. Non è il momento per strategie elitarie. La grande comunità: qual è la grande comunità? Il santo popolo fedele di Dio. Non si può andare avanti fuori del santo popolo fedele di Dio, il quale – come dice il Concilio – è infallibile in credendo. Sempre con il santo popolo di Dio. Invece, cercare appartenenze elitarie ti allontana dal popolo di Dio, forse con formule sofisticate, ma tu perdi quell'appartenenza alla Chiesa che è il santo popolo fedele di Dio.

Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. È il tempo di comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola: compassione. Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si dice: "Ed ebbe compassione", "ne ebbe compassione". Come ho detto al Convegno ecclesiale di Firenze, desidero una Chiesa «sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. [...] Una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza». Quanto riferivo allora all'umanesimo cristiano vale anche per la catechesi: essa «afferma radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l'allegria, l'umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura».<sup>7</sup>

Ho menzionato il Convegno di Firenze. Dopo cinque anni, la Chiesa italiana deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà una catechesi. Nel Convegno di Firenze c'è proprio l'intuizione della strada da fare in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a camminare.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per quanto fate. Vi invito a continuare a pregare e a pensare con creatività a una catechesi centrata sul kerygma, che guardi al futuro delle nostre comunità, perché siano sempre più radicate nel Vangelo, comunità fraterne e inclusive. Vi benedico, vi accompagno. E voi, per favore, pregate per me, ne ho bisogno. Grazie!

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.

# NUNTII

T

# Recurrente XXIX Die Mundiali pro Aegrotantibus (11 Februarii 2021).

Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23, 8). La relazione di fiducia alla base della cura dei malati

Cari fratelli e sorelle!

La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l'11 febbraio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l'affetto della Chiesa.

1. Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l'ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (efr Mt 23, 1-12). Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell'altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. Il rischio è grave; per questo Gesù usa espressioni forti, per mettere in guardia dal pericolo di scivolare nell'idolatria di sé stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (v. 8).

La critica che Gesù rivolge a coloro che «dicono e non fanno» (v. 3) è salutare sempre e per tutti, perché nessuno è immune dal male dell'ipocrisia, un male molto grave, che produce l'effetto di impedirci di fiorire come figli dell'unico Padre, chiamati a vivere una fraternità universale.

Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un modello di comportamento del tutto opposto all'ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l'altro, sentire empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio (cfr *Lc* 10, 30-35).

2. L'esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell'altro. La condizione di creaturalità diventa ancora più nitida e sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipendenza da Dio. Quando siamo malati, infatti, l'incertezza, il timore, a volte lo sgomento pervadono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal nostro "affannarei" (cfr Mt 6, 27).

La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all'esistenza, e che a volte può non trovare subito una risposta. Gli stessi amici e parenti non sempre sono in grado di aiutarci in questa faticosa ricerca.

Emblematica è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e gli amici non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano amplificando in lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita in uno stato di abbandono e di incomprensione. Ma proprio attraverso questa estrema fragilità, respingendo ogni ipocrisia e scegliendo la via della sincerità verso Dio e verso gli altri, egli fa giungere il suo grido insistente a Dio, il quale alla fine risponde, aprendogli un nuovo orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza non è una punizione o un castigo, non è nemmeno uno stato di lontananza da Dio o un segno della sua indifferenza. Così, dal cuore ferito e risanato di Giobbe, sgorga quella vibrante e commossa dichiarazione al Signore: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (42, 5).

3. La malattia ha sempre un volto, e non uno solo: ha il volto di ogni malato e malata, anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali che negano loro diritti essenziali (cfr Enc. Fratelli tutti, 22). L'attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell'assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è garantito l'accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall'impegno di coloro che rivestono ruoli di responsabilità. Investire risorse nella cura e nell'assistenza delle persone malate è una priorità legata al principio che la salute è un bene comune primario. Nello stesso tempo, la pandemia ha messo in risalto anche la dedi-

zione e la generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno scelto di guardare quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia umana.

La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossimità come espressione dell'amore di Gesù Cristo, il buon Samaritano, che con compassione si è fatto vicino ad ogni essere umano, ferito dal peccato. Uniti a Lui per l'azione dello Spirito Santo, siamo chiamati ad essere misericordiosi come il Padre e ad amare, in particolare, i fratelli malati, deboli e sofferenti (cfr Gv 13, 34-35). E viviamo questa vicinanza, oltre che personalmente, in forma comunitaria: infatti l'amore fraterno in Cristo genera una comunità capace di guarigione, che non abbandona nessuno, che include e accoglie soprattutto i più fragili.

A tale proposito, desidero ricordare l'importanza della solidarietà fraterna, che si esprime concretamente nel servizio e può assumere forme molto diverse, tutte orientate a sostegno del prossimo. «Servire significa avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo» (Omelia a La Habana, 20 settembre 2015). In questo impegno ognuno è capace di «mettere da parte le sue esigenze e aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. [...] Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a "soffrirla", e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone» (ibid.).

4. Perché vi sia una buona terapia, è decisivo l'aspetto relazionale, mediante il quale si può avere un approccio olistico alla persona malata. Valorizzare questo aspetto aiuta anche i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari a farsi carico di coloro che soffrono per accompagnarli in un percorso di guarigione, grazie a una relazione interpersonale di fiducia (cfr Nuova Carta degli Operatori Sanitari [2016], 4). Si tratta dunque di stabilire un patto tra i bisognosi di cura e coloro che li curano; un patto fondato

sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla sincerità, sulla disponibilità, così da superare ogni barriera difensiva, mettere al centro la dignità del malato, tutelare la professionalità degli operatori sanitari e intrattenere un buon rapporto con le famiglie dei pazienti.

Proprio questa relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile di motivazione e di forza nella carità di Cristo, come dimostra
la millenaria testimonianza di uomini e donne che si sono santificati nel
servire gli infermi. In effetti, dal mistero della morte e risurrezione di
Cristo scaturisce quell'amore che è in grado di dare senso pieno sia alla
condizione del paziente sia a quella di chi se ne prende cura. Lo attesta
molte volte il Vangelo, mostrando che le guarigioni operate da Gesù non
sono mai gesti magici, ma sempre il frutto di un incontro, di una relazione
interpersonale, in cui al dono di Dio, offerto da Gesù, corrisponde la fede
di chi lo accoglie, come riassume la parola che Gesù spesso ripete: "La tua
fede ti ha salvato".

5. Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell'amore, che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che nessuno si senta escluso e abbandonato.

Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si prodigano accanto ai sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute degli infermi. Dalla Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi santuari sparsi nel mondo, Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a prenderci cura gli uni degli altri con amore fraterno. Su tutti e ciascuno imparto di cuore la mia benedizione.

Roma, San Giovanni in Laterano, 20 dicembre 2020, IV Domenica di Avvento.

#### **FRANCESCO**

 $\Pi$ 

In celebratione LV Diei Internationalis Communicationum Socialium (16 Maii 2021).

« Vieni e vedi» (Gv 1, 46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono

Cari fratelli e sorelle,

l'invito a "venire e vedere", che accompagna i primi emozionanti incontri di Gesù con i discepoli, è anche il metodo di ogni autentica comunicazione umana. Per poter raccontare la verità della vita che si fa storia (cfr Messaggio per la 54ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2020) è necessario uscire dalla comoda presunzione del "già saputo" e mettersi in movimento, andare a vedere, stare con le persone, ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà, che sempre ci sorprenderà in qualche suo aspetto. «Apri con stupore gli occhi a ciò che vedrai, e lascia le tue mani riempirsi della freschezza della linfa, in modo che gli altri, quando ti leggeranno, toccheranno con mano il miracolo palpitante della vita», consigliava il Beato Manuel Lozano Garrido<sup>1</sup> ai suoi colleghi giornalisti. Desidero quindi dedicare il Messaggio, quest'anno, alla chiamata a "venire e vedere", come suggerimento per ogni espressione comunicativa che voglia essere limpida e onesta: nella redazione di un giornale come nel mondo del web, nella predicazione ordinaria della Chiesa come nella comunicazione politica o sociale. "Vieni e vedi" è il modo con cui la fede cristiana si è comunicata, a partire da quei primi incontri sulle rive del fiume Giordano e del lago di Galilea.

# Consumare le suole delle scarpe

Pensiamo al grande tema dell'informazione. Voci attente lamentano da tempo il rischio di un appiattimento in "giornali fotocopia" o in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il genere dell'inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di una informazione

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Giornalista spagnolo, nato nel 1920 e morto nel 1971, beatificato nel 2010.

preconfezionata, "di palazzo", autoreferenziale, che sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e la vita concreta delle persone, e non sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le energie positive che si sprigionano dalla base della società. La crisi dell'editoria rischia di portare a un'informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più "consumare le suole delle scarpe", senza incontrare persone per cercare storie o verificare de visu certe situazioni. Se non ci apriamo all'incontro, rimaniamo spettatori esterni, nonostante le innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi. Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero.

# Quei dettagli di cronaca nel Vangelo

Ai primi discepoli che vogliono conoscerlo, dopo il battesimo nel fiume Giordano, Gesù risponde: «Venite e vedrete» (Gv 1, 39), invitandoli ad abitare la relazione con Lui. Oltre mezzo secolo dopo, quando Giovanni, molto anziano, redige il suo Vangelo, ricorda alcuni dettagli "di cronaca" che rivelano la sua presenza nel luogo e l'impatto che quell'esperienza ha avuto nella sua vita: «Era circa l'ora decima», annota, cioè le quattro del pomeriggio (cfr v. 39). Il giorno dopo – racconta ancora Giovanni – Filippo comunica a Natanaele l'incontro con il Messia. Il suo amico è scettico: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?». Filippo non cerca di convincerlo con ragionamenti: «Vieni e vedi», gli dice (cfr vv. 45-46). Natanaele va e vede, e da quel momento la sua vita cambia. La fede cristiana inizia così. E si comunica così: come una conoscenza diretta, nata dall'esperienza, non per sentito dire. «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito», dice la gente alla Samaritana, dopo che Gesù si era fermato nel loro villaggio (cfr Gv 4, 39-42). Il "vieni e vedi" è il metodo più semplice per conoscere una realtà. È la verifica più onesta di ogni annuncio, perché per conoscere bisogna incontrare, permettere che colui che ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimonianza mi raggiunga.

# Grazie al coraggio di tanti giornalisti

Anche il giornalismo, come racconto della realtà, richiede la capacità di andare laddove nessuno va: un muoversi e un desiderio di vedere. Una curiosità, un'apertura, una passione. Dobbiamo dire grazie al coraggio e all'impegno di tanti professionisti – giornalisti, cineoperatori, montatori, registi che spesso lavorano correndo grandi rischi – se oggi conosciamo, ad esempio, la condizione difficile delle minoranze perseguitate in varie parti del mondo; se molti soprusi e ingiustizie contro i poveri e contro il creato sono stati denunciati; se tante guerre dimenticate sono state raccontate. Sarebbe una perdita non solo per l'informazione, ma per tutta la società e per la democrazia se queste voci venissero meno: un impoverimento per la nostra umanità.

Numerose realtà del pianeta, ancor più in questo tempo di pandemia, rivolgono al mondo della comunicazione l'invito a "venire e vedere". C'è il rischio di raccontare la pandemia, e così ogni crisi, solo con gli occhi del mondo più ricco, di tenere una "doppia contabilità". Pensiamo alla questione dei vaccini, come delle cure mediche in genere, al rischio di esclusione delle popolazioni più indigenti. Chi ci racconterà l'attesa di guarigione nei villaggi più poveri dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa? Così le differenze sociali ed economiche a livello planetario rischiano di segnare l'ordine della distribuzione dei vaccini anti-Covid. Con i poveri sempre ultimi e il diritto alla salute per tutti, affermato in linea di principio, svuotato della sua reale valenza. Ma anche nel mondo dei più fortunati il dramma sociale delle famiglie scivolate rapidamente nella povertà resta in gran parte nascosto: feriscono e non fanno troppa notizia le persone che, vincendo la vergogna, fanno la fila davanti ai centri Caritas per ricevere un pacco di viveri.

#### Opportunità e insidie nel web

La rete, con le sue innumerevoli espressioni social, può moltiplicare la capacità di racconto e di condivisione: tanti occhi in più aperti sul mondo, un flusso continuo di immagini e testimonianze. La tecnologia digitale ci dà la possibilità di una informazione di prima mano e tempestiva, a volte molto utile: pensiamo a certe emergenze in occasione delle quali le prime notizie e anche le prime comunicazioni di servizio alle popolazioni viaggiano proprio sul web. È uno strumento formidabile, che ci responsabilizza tutti

come utenti e come fruitori. Potenzialmente tutti possiamo diventare testimoni di eventi che altrimenti sarebbero trascurati dai *media* tradizionali, dare un nostro contributo civile, far emergere più storie, anche positive. Grazie alla rete abbiamo la possibilità di raccontare ciò che vediamo, ciò che accade sotto i nostri occhi, di condividere testimonianze.

Ma sono diventati evidenti a tutti, ormai, anche i rischi di una comunicazione social priva di verifiche. Abbiamo appreso già da tempo come le notizie e persino le immagini siano facilmente manipolabili, per mille motivi, a volte anche solo per banale narcisismo. Tale consapevolezza critica spinge non a demonizzare lo strumento, ma a una maggiore capacità di discernimento e a un più maturo senso di responsabilità, sia quando si diffondono sia quando si ricevono contenuti. Tutti siamo responsabili della comunicazione che facciamo, delle informazioni che diamo, del controllo che insieme possiamo esercitare sulle notizie false, smascherandole. Tutti siamo chiamati a essere testimoni della verità: ad andare, vedere e condividere.

#### Nulla sostituisce il vedere di persona

Nella comunicazione nulla può mai completamente sostituire il vedere di persona. Alcune cose si possono imparare solo facendone esperienza. Non si comunica, infatti, solo con le parole, ma con gli occhi, con il tono della voce, con i gesti. La forte attrattiva di Gesù su chi lo incontrava dipendeva dalla verità della sua predicazione, ma l'efficacia di ciò che diceva era inscindibile dal suo sguardo, dai suoi atteggiamenti e persino dai suoi silenzi. I discepoli non solamente ascoltavano le sue parole, lo guardavano parlare. Infatti in Lui – il Logos incarnato – la Parola si è fatta Volto, il Dio invisibile si è lasciato vedere, sentire e toccare, come scrive lo stesso Giovanni (cfr 1 Gv 1, 1-3). La parola è efficace solo se si "vede", solo se ti coinvolge in un'esperienza, in un dialogo. Per questo motivo il "vieni e vedi" era ed è essenziale.

Pensiamo a quanta eloquenza vuota abbonda anche nel nostro tempo, in ogni ambito della vita pubblica, nel commercio come nella politica. «Sa parlare all'infinito e non dir nulla. Le sue ragioni sono due chicchi di frumento in due staia di pula. Si deve cercare tutto il giorno per trovarli e, quando si son trovati, non valgono la pena della ricerca».<sup>2</sup> Le sferzanti pa-

 $<sup>^{2}\,</sup>$  W. Shakespeare, Il mercante di Venezia, Atto I, Scena I.

role del drammaturgo inglese valgono anche per noi comunicatori cristiani. La buona novella del Vangelo si è diffusa nel mondo grazie a incontri da persona a persona, da cuore a cuore. Uomini e donne che hanno accettato lo stesso invito: "Vieni e vedi", e sono rimaste colpite da un "di più" di umanità che traspariva nello sguardo, nella parola e nei gesti di persone che testimoniavano Gesù Cristo. Tutti gli strumenti sono importanti, e quel grande comunicatore che si chiamava Paolo di Tarso si sarebbe certamente servito della posta elettronica e dei messaggi social; ma furono la sua fede, la sua speranza e la sua carità a impressionare i contemporanei che lo sentirono predicare ed ebbero la fortuna di passare del tempo con lui, di vederlo durante un'assemblea o in un colloquio individuale. Verificavano, vedendolo in azione nei luoghi dove si trovava, quanto vero e fruttuoso per la vita fosse l'annuncio di salvezza di cui era per grazia di Dio portatore. E anche laddove questo collaboratore di Dio non poteva essere incontrato in persona, il suo modo di vivere in Cristo era testimoniato dai discepoli che inviava (cfr 1 Cor 4, 17).

«Nelle nostre mani ci sono i libri, nei nostri occhi i fatti», affermava Sant'Agostino,³ esortando a riscontrare nella realtà il verificarsi delle profezie presenti nelle Sacre Scritture. Così il Vangelo riaccade oggi, ogni qual volta riceviamo la testimonianza limpida di persone la cui vita è stata cambiata dall'incontro con Gesù. Da più di duemila anni è una catena di incontri a comunicare il fascino dell'avventura cristiana. La sfida che ci attende è dunque quella di comunicare incontrando le persone dove e come sono.

Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi,
e a incamminarci alla ricerca della verità.
Insegnaci ad andare e vedere,
insegnaci ad ascoltare,
a non coltivare pregiudizi,
a non trarre conclusioni affrettate.
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire,
a porre attenzione all'essenziale,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sermo 360/B, 20.

a non farci distrarre dal superfluo,

a distinguere l'apparenza ingannevole dalla verità.

Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo

e l'onestà di raccontare ciò che abbiamo visto.

Roma, San Giovanni in Laterano, 23 gennaio 2021, Vigilia della Memoria di San Francesco di Sales.

# **FRANCISCUS**

# Ш

#### Die Mundiali Missionali 2021 (24 Octobris 2021).

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4, 20)

Cari fratelli e sorelle,

quando sperimentiamo la forza dell'amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero dell'Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22, 9). Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione.

#### L'esperienza degli Apostoli

La storia dell'evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15, 12-17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l'ora in cui lo incontrarono: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1, 39). L'amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia un'impronta indelebile, capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può contenere. Come diceva il profeta Geremia, questa esperienza è il fuoco ardente della sua presenza attiva nel nostro cuore che ci spinge alla missione, benché a volte comporti sacrifici e incomprensioni (cfr 20, 7-9). L'amore è sempre in movimento e ci pone in movimento per

condividere l'annuncio più bello e fonte di speranza: «Abbiamo trovato il Messia» (Gv 1, 41).

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose possono essere diverse. Lui ha inaugurato, già oggi, i tempi futuri ricordandoci una caratteristica essenziale del nostro essere umani, tante volte dimenticata: «siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell'amore» (Enc. Fratelli tutti, 68). Tempi nuovi che suscitano una fede in grado di dare impulso a iniziative e plasmare comunità, a partire da uomini e donne che imparano a farsi carico della fragilità propria e degli altri, promuovendo la fraternità e l'amicizia sociale (cfr ibid., 67). La comunità ecclesiale mostra la sua bellezza ogni volta che ricorda con gratitudine che il Signore ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4, 19). La «predilezione amorosa del Signore ci sorprende, e lo stupore, per sua natura, non può essere posseduto né imposto da noi. [...] Solo così può fiorire il miracolo della gratuità, del dono gratuito di sé. Anche il fervore missionario non si può mai ottenere in conseguenza di un ragionamento o un calcolo. Il mettersi "in stato di missione" è un riflesso della gratitudine» (Messaggio alle Pontificie Opere Missionarie, 21 maggio 2020).

Tuttavia, i tempi non erano facili; i primi cristiani incominciarono la loro vita di fede in un ambiente ostile e arduo. Storie di emarginazione e di prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed esterne, che sembravano contraddire e perfino negare ciò che avevano visto e ascoltato; ma questo, anziché essere una difficoltà o un ostacolo che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi in sé stessi, li spinse a trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità per la missione. I limiti e gli impedimenti diventarono anch'essi luogo privilegiato per ungere tutto e tutti con lo Spirito del Signore. Niente e nessuno poteva rimanere estraneo all'annuncio liberatore.

Abbiamo la testimonianza viva di tutto questo negli Atti degli Apostoli, libro che i discepoli missionari tengono sempre a portata di mano. È il libro che narra come il profumo del Vangelo si diffuse al suo passaggio suscitando la gioia che solo lo Spirito ci può donare. Il libro degli Atti degli Apostoli ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, per maturare la «convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti» e la certezza che «chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15, 5)» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 279).

Così anche noi: nemmeno l'attuale momento storico è facile. La situazione della pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino l'amarezza conformista, che toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, «non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4, 5). Per questo sentiamo risuonare nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» (Lc 24, 6); Parola di speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si lasciano toccare, dona la libertà e l'audacia necessarie per alzarsi in piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili di vivere la compassione, "sacramentale" della vicinanza di Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi della strada. In questo tempo di pandemia, davanti alla tentazione di mascherare e giustificare l'indifferenza e l'apatia in nome del sano distanziamento sociale, è urgente la missione della compassione capace di fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione. «Quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4, 20), la misericordia che ci è stata usata, si trasforma nel punto di riferimento e di credibilità che ci permette di recuperare la passione condivisa per creare «una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni » (Enc. Fratelli tutti, 36). È la sua Parola che quotidianamente ci redime e ci salva dalle scuse che portano a chiuderci nel più vile degli scetticismi: "tanto è lo stesso, nulla cambierà". E di fronte alla domanda: "a che scopo mi devo privare delle mie sicurezze, comodità e piaceri se non posso vedere nessun risultato importante?", la risposta resta sempre la stessa: «Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 275) e vuole anche noi vivi, fraterni e capaci di ospitare e condividere questa speranza. Nel contesto attuale c'è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo.

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato»  $(At\ 4,\ 20)$ . Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù (cfr  $I\ Gv\ 1,\ 1-4$ ), così noi oggi possiamo toccare la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio di condividere con tutti un destino di speranza, quella nota indubitabile che nasce dal saperei accompagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica nella trasformazione del mondo e nella custodia del creato.

# Un invito a ciascuno di noi

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest'anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4, 20), è un invito a ciascuno di noi a "farci carico" e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l'identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine nell'isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un'élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità » (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239).

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione.

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10, 2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d'amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C'è anche un aspetto dell'apertura universale dell'amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del "mio mondo di interessi", benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari.

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5, 13-14).

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2021, Solennità dell'Epifania del Signore.

# **FRANCESCO**

#### NUNTIUS TELEVISIFICUS

#### Occasione celebrationis I Diei Internationalis Fraternitatis Humanae.\*

Hermanas y hermanos, esa es la palabra: hermanas y hermanos. Afirmar la fraternidad, de modo especial a usted, mi hermano, mi amigo, mi compañero de desafíos y de riesgos en la lucha por la fraternidad, el Gran Imán Ahmed el Tayeb, a quien le agradezco la compañía en el camino por la reflexión y la redacción de este documento que fue presentado hace dos años.

Su testimonio me ayudó mucho porque fue un testimonio valiente. Yo sé que no era una tarea fácil. Pero con usted pudimos hacerla juntos, y ayudarnos mutuamente. Lo más lindo de todo es que ese primer deseo de fraternidad se fue consolidando en verdadera fraternidad. Gracias hermano, gracias.

También quiero agradecer a su Alteza el Sheikh Mohammed bin Zayed por todos los esfuerzos que ha puesto para lograr seguir adelante en este camino. Creyó en el proyecto. Creyó. Y también creo que es justo agradecer, y me permita usted, señor Juez, la palabra: "l'enfant terrible" de todo este proyecto, el juez Abdel Salam, amigo, trabajador, lleno de ideas, que nos ayudó a seguir adelante. Gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos, o nos destruimos mutuamente.

Hoy no hay tiempo para la indiferencia. No nos podemos lavar las manos. Con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio. O somos hermanos –permítanme–, o se viene todo abajo. Es la frontera. La frontera sobre la cual tenemos que construir; es el desafío de nuestro siglo, es el desafío de nuestros tiempos.

Fraternidad quiere decir mano tendida, fraternidad quiere decir respeto. Fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones. Porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones.

<sup>\*</sup> Die 4 Februarii 2021.

Somos hermanos, nacidos de un mismo Padre. Con culturas, tradiciones diferentes, pero todos hermanos. Y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes, nuestras ciudadanías diferentes, hay que construir esta fraternidad. No negociándola.

Es el momento de la escucha. Es el momento de la aceptación sincera. Es el momento de la certeza que un mundo sin hermanos es un mundo de enemigos. Quiero subrayar esto. No podemos decir: o hermanos o no hermanos. Digámoslo bien: o hermanos, o enemigos. Porque la prescindencia es una forma muy sutil de la enemistad.

No sólo hace falta una guerra para hacer enemigos. Basta con prescindir. Basta con esa técnica –se ha transformado en técnica–, esa actitud de mirar para otra parte, prescindiendo del otro, como si no existiera.

Querido hermano Gran Imán: gracias por su ayuda, gracias por su testimonio, gracias por este camino que hemos hecho juntos.

[Congratulación del Santo Padre al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, galardonado con el Premio Zayed]

Quiero felicitar por este galardón al Secretario General de las Naciones Unidas y agradecerle todos los esfuerzos que hace por la paz. Una paz que sólo se va a lograr con un corazón fraterno. Gracias por lo que hace.

[Congratulación del Santo Padre a Latifa Ibn Ziaten, galardonada con el Premio Zayed]

Querida hermana, tus últimas palabras no son dichas de oídas o convencionalmente, "somos todos hermanos". Son el convencimiento. Y un convencimiento plasmado en el dolor, en tus llagas. Vos jugaste tu vida por la sonrisa, jugaste tu vida por el no resentimiento y a través del dolor de perder un hijo –solamente una madre sabe lo que es perder un hijo – a través de ese dolor tú te animás a decir "somos todos hermanos" y a sembrar palabras de amor. Gracias por tu testimonio. Y gracias por ser madre de tu hijo, de tantos chicos y chicas; por ser madre hoy de esta humanidad que te está escuchando y que aprende de vos: o el camino de la fraternidad, o hermanos, o perdemos todo.

Gracias, gracias.

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

# **DECRETA**

T

De celebrationibus sancti Gregorii Narecensis, abbatis et Ecclesiae doctoris, sancti Ioannis De Avila, presbyteri et Ecclesiae doctoris, et sanctae Hildegardis Bingensis, virginis et Ecclesiae doctoris, in Calendario Romano generali inscribendis.

Sanctitas cum intellectu coniungitur, qui experientia de Iesu Christi mysterio est, indissolubili nexu Ecclesiae mysterio iuncto. Hoc vinculum inter sanctitatem et intellectum divinarum rerum humanarumque insimul, peculiari modo refulget in iis qui titulo «doctoris Ecclesiae» exornati sunt. Nam sapientia, quae horum virorum harumque mulierum propria est, non ad eos ac eas tantum attinet, quia dum discipuli divinae Sapientiae fiunt, magistri item sapientiae pro cuncta ecclesiali communitate facti sunt. Sub hac luce sancti et sanctae «doctores» in Calendario Romano generali inscribuntur.

Quapropter, recentibus declarationibus tituli doctoris Ecclesiae perpensis, qui sanctis magni momenti Occidentis ac Orientis tributus est, Summus Pontifex Franciscus in Calendarium Romanum generale inseri decrevit subsequentes celebrationes, gradu memoriae ad libitum:

sancti Gregorii Narecensis, abbatis et Ecclesiae doctoris, die 27 mensis Februarii,

sancti Ioannis De Avila, presbyteri et Ecclesiae doctoris, die 10 mensis Maii, sanctae Hildegardis Bingensis, virginis et Ecclesiae doctoris, die 17 mensis Septembris.

Novae igitur memoriae cunctis Calendariis Librisque liturgicis pro Missae et Liturgiae Horarum celebratione erunt inserendae; textus liturgici adhibendi hoc decreto adnexi, cura Coetuum Episcoporum vertendi, approbandi et post huius Dicasterii confirmationem edendi sunt.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 25 mensis Ianuarii 2021, in festo Conversionis S. Pauli, apostoli.

# Robertus Card. Sarah Prae fectus

Prot. N. 40/21

♣ Arturus Roche

Archiepiscopus a Secretis

#### Adnexi

#### I

# ADDITIONES IN LIBRIS LITURGICIS RITUS ROMANI DE MEMORIA AD LIBITUM SANCTI GREGORII NARECENSIS, ABBATIS ET ECCLESIAE DOCTORIS

#### IN CALENDARIUM ROMANUM GENERALEM

FEBRUARIUS

27 S. Gregorii Narecensis, abbatis et Ecclesiae doctoris

IN MISSALE ROMANUM

# Die 27 februarii

#### S. Gregorii Narecensis, abbatis et Ecclesiae doctoris

De Communi doctorum Ecclesiae (p. 943), vel sanctorum: pro abbate (p. 958).

Collecta

Omnípotens sempitérne Deus, qui sanctum Gregórium, magístrum et decus Arméni pópuli, mýstica doctrína imbúere dignátus es, concéde nobis, ipso docénte, artem tecum loquéndi apprehéndere vitámque nostram Ecclésiae sacraméntis constánter fulcíre. Per Dóminum.

#### IN ORDINEM LECTIONUM MISSAE

#### Die 27 februarii

536bis S. Gregorii Narecensis, abbatis et Ecclesiae doctoris

De Communi doctorum Ecclesiae, vel sanctorum [pro religiosis].

LECTIO I Sap 7, 7-10. 15.16, n. 725, 2.

PS. RESP. Ps 36, 3-4. 5-6. 30-31, n. 727, 2.

ALLELUIA Io 6, 63c. 68c, n. 729, 3.

EVANG. Mt 7, 21-29, n. 730, 2.

#### IN LITURGIAM HORARUM

#### Die 27 februarii

# S. GREGORII NARECENSIS ABBATIS ET ECCLESIAE DOCTORIS

#### Pro commemoratione

Natus anno circiter 950 in historica Armeniae regione Andzevatsik, in familia litterarum cultrice adolevit. Iuvenis monasterium Narecense, quod Anania, matris eius consobrinus, abbas regebat, ingressus est. In inclita schola monasterii versatus est ac ibi totam vitam suam, amore erga Virginem Mariam inflammatam, uti presbyter et abbas exegit, sanctitatis et mysticae experientiae fastigium attingens atque suam doctrinam variis in theologicis mysticisque operibus demonstrans. Anno 1003 praeclarum Librum Lamentationum exaravit et post circiter annos duos quievit.

#### Ad Officium lectionis

Lectio

Ex Libro Lamentatiónum sancti Gregórii Narecénsis abbátis et Ecclésiae doctóris

(Oratio 70, III-IV: SCh 78, 369-370)

# Ad te confugiam, Christe

Quandóquidem virtus hóminum quoad salútem existimáta et circumscrípta est, atque ádeo osténsum est quod illi in misericórdiis tuis, beneficiórum Auctor, versáti sunt; a te, Omnípotens, roboráti sunt; a te, Defénsor, cui ómnia possibília, vocáti dimissíque sunt; indulgéntia tua, Liberátor, gavísi sunt; a te, ad nullum morbum proclívi, o Incorrúpte, vivificáti et a te Instauratóre illumináti sunt; quamóbrem, sciens quid sit mea humána natúra, ad te confúgiam, Christe, Fili Dei vivéntis, in toto Benedíctum.

Praetérea, mentiónem hic faciéndo senténtiae ad hanc precem aptae, quod ántea scripsi étiam iustificátur: incidémus in manus Dómini et non in manus hóminum; secúndum enim magnitúdinem ipsíus, sic et misericórdia illíus.

Nam non stúdeo in hoc meo libro Lamentatiónum méritum minúere illórum qui salútem ímpetrant, quia sine mérita impossíbile est Deum adíre.

Sed ego Nomen Salvatóris glorífico atque grátiam eius, ómnibus diréctam, laudo et verbis meis profíteor ómnibus illis, qui per bonam vitam in magnum honórem ascendérunt, semper opus fuísse misericórdiae tuae remédium.

Quia tu es Vita, tu Salus, tu Valetúdo, tu Immortálitas, tu Beatitúdo, tu Illuminátio!

Quiétem mihi concéde a peccatórum meórum taédio, ita ut et tu quiéscere a planctu instantiísque meis importúnis, quae constánter te efflágitant, o Iudex meus, váleas.

Quia nulla re gaudes nisi de hóminum salúte, o in saécula Benedícte. Amen.

#### RESPONSORIUM

Cfr Ps 33 (34), 6. 23; 2 Tim 2,22

R/. Accédite ad Deum et illuminámini, et fácies vestrae non confundéntur.

\* Rédimet Dóminus ánimas servórum suórum, et non delínquent omnes qui sperant in eo.

V/. Sectámini iustítiam, fidem, caritátem et pacem. \* Rédimet.

#### Ad Laudes matutinas

Ant. Qui docti fúerint, fulgébunt quasi splendor firmaménti, et qui ad iustítiam erúdiunt multos, quasi stellae in perpétuas aeternitátes.

#### Oratio

Omnípotens sempitérne Deus, qui sanctum Gregórium, magístrum et decus Arméni pópuli, mýstica doctrína imbúere dignátus es, concéde nobis, ipso docénte, artem tecum loquéndi apprehéndere vitámque nostram Ecclésiae sacraméntis constánter fulcíre. Per Dóminum.

# Ad Vesperas

Ant. O doctor óptime, Ecclésiae sanctae lumen, sancte Gregóri, divínae legis amátor, deprecáre pro nobis Fílium Dei.

#### IN MARTYROLOGIUM ROMANUM

Addi debet ad diem 27 februarii primo loco elogium quod sequitur:

Sancti Gregórii Narecénsis, abbátis, doctóris Armenórum et Ecclésiae, doctrína, scriptis ac mýstica sciéntia illústris.

#### II

# ADDITIONES IN LIBRIS LITURGICIS RITUS ROMANI DE MEMORIA AD LIBITUM SANCTI IOANNIS DE AVILA, PRESBYTERI ET ECCLESIAE DOCTORIS

IN CALENDARIUM ROMANUM GENERALEM

Maius

10 S. Ioannis De Avila, presbyteri et Ecclesiae doctoris

#### IN MISSALE ROMANUM

#### Die 10 maii

# S. Ioannis De Avila, presbyteri et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943).

#### Collecta

Deus, qui sanctum Ioánnem De Avila clero populóque tuo magístrum praestantíssimum dedísti ob sanctitátem et sedulitátem vitae, praesta, quæsumus, ut nostris étiam tempóribus Ecclésia sanctitáte augéscat propter óptimam tuórum ministrórum sedulitátem. Per Dóminum.

#### IN ORDINEM LECTIONUM MISSAE

#### Die 10 maii

| <b>561</b> bis | S. Ioannis De Avila, presbyteri et Ecclesiae doctoris |
|----------------|-------------------------------------------------------|
|                | De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.           |

LECTIO I Act 13, 46-49, n. 720, 1.

PS. RESP. Ps 22, 1b-3. 4. 5. 6, n. 721, 2.

ALLELUIA Mt 5, 16, n. 729, 1.

EVANG. Mt 5, 13-19, n. 730, 1.

#### IN LITURGIAM HORARUM

#### Die 10 maii

# S. IOANNIS DE AVILA, PRESBYTERI ET ECCLESIAE DOCTORIS

Almodovarii de Campo, in Hispania, anno circiter 1500 ortus est. Sacerdotio auctus, cunctam Baeticam regionem, Christum praedicans, pererravit. Permultis scriptis naturam et magnum momentum Concilii Tridentini, cuius instaurationis vox fuit insignis, presbyteris demonstravit. Haereticae pravitatis iniuste suspicatus, nec examen neque carcerem fugit, catholicam doctrinam ferventius enarrans. Montíliae, in diœcesi Cordubensi, ultimis annis abditus, die 10 maii 1569 in Domino quievit.

De Communi pastorum: pro presbyteris, vel doctorum Ecclesiae.

#### Ad Officium lectionis

LECTIO ALTERA

Ex Scriptis sancti Ioánnis De Avila presbýteri et Ecclésiae doctóris (Tractatus de amore Dei erga nos, 1. 2. 4: Matriti 2004)

Caritas Christi, vultus eius ad Patrem semper conversus

Fons, qui magis cor nostrum ad caritátem Dei állicit, conspéctus est altíssimae caritátis, qua ipse pro nobis flagrávit et, cum ipso, Fílius eius valde benedíctus Dóminus noster. Hoc, magis quam benefícia, cor ad amándum állicit, cum álius benefáctor ipsi det quod póssidet, amans autem seípsum ófferat cum ómnibus quae póssidet, nec áliud ei offeréndum supérsit.

Inspiciámus nunc, ígitur, Dómine, an nos diligátis et, si nos diligátis, quanta cáritas vestra sit erga nos.

Paréntes ádmodum amant fílios, sed amatísne forte nos tamquam pater? Sinum cordis vestri, Deus meus, ipsi non sumus ingréssi, ut haec ómnia inspícere valerémus; Unigénitus vester, autem, qui ex illo sinu descéndit, eorúndem tulit signa et nos mandávit, ut ob infinítam caritátem, qua nos amabátis, Patrem vos nuncuparémus, quia sícuti bonus es tantum propter supereminéntiam domínicae tuae benignitátis, item tu solus es Pater atque sic es tanta facis, ut coram viscéribus paternitátis tuae nemo sit, qui pari voce váleat nuncupári.

Et si adhuc tantae huic caritáti diffídis, ómnia ínspice benefícia, quae Deus tibi concéssit, quia ómnia ipsíus caritátis pígnora ac testimónia sunt. Ratiónem subdúce quot sint ómnia haec benefícia et vidébis quaecúmque sunt in caelis et in terra, sicut et univérsa ossa et órgana sensus in córpore tuo et síngulas horas et spátia témporis vitae tuae ómnia esse benefícia Dómini. Inspice étiam quot bona consília accepísti et bona quae in hac vita possedísti, necnon perícula quae in hac vita effugísti atque morbos et caedes quibus córripi potuísses, nisi ipse liberáverit te: quae ómnia caritátis suae perspícua sunt signa. Ac demum ad omnem hunc mundum óculos convérte, qui pro solo bono tuo creátus est et una cum ómnibus creatúris in ipso conténtis caritátem signíficat enarrátque et tecum partícipat.

Et videámus nunc étiam quanta Fílius hic ab ipso nobis datus exarsísset caritáte. Lingua non est quae digna id sit éloqui! Ignári atque ínscii quidam

hanc caritátem adhuc non séntiunt, quae, eorúndem senténtia, ex amáti perfectióne procédit.

Cáritas autem Christi non e perfectióne nobis ínsita óritur, sed ex eo, quod ipse póssidet, vultus scílicet ad Patrem semper convérsus.

Responsorium

Cfr Eph 3, 18-19; Io 3, 16

R/. Valeátis scire supereminéntem sciéntiae caritátem Christi, \* Ut impleámini in omnem plenitúdinem Dei, allelúia.

V/. Sic enim diléxit Deus mundum, ut Fílium suum unigénitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam aetérnam: \* Ut impleámini.

#### Oratio

Deus, qui sanctum Ioánnem De Avila clero populóque tuo magístrum praestantíssimum dedísti ob sanctitátem et sedulitátem vitae, praesta, quaésumus, ut nostris étiam tempóribus Ecclésia sanctitáte augéscat propter óptimam tuórum ministrórum sedulitátem. Per Dóminum.

#### IN MARTYROLOGIUM ROMANUM

Addi debet ad diem 10 maii primo loco elogium quod sequitur:

Sancti Ioánnis De Avila, presbýteri et Ecclésiae doctóris, qui cunctam Baéticam regiónem in Hispánia Christum praédicans pererrávit et, iniúste de haéresi suspicátus, in cárcerem trusus est, ubi praecípuam doctrínae suae spiritális partem scripsit.

#### III

# ADDITIONES IN LIBRIS LITURGICIS RITUS ROMANI DE MEMORIA AD LIBITUM SANCTAE HILDEGARDIS BINGENSIS, VIRGINIS ET ECCLESIAE DOCTORIS

IN CALENDARIUM ROMANUM GENERALEM

Septembris

17 S. Hildegardis Bingensis, virginis et Ecclesiae doctoris

#### IN MISSALE ROMANUM

#### Die 17 septembris

#### S. Hildegardis Bingensis, virginis et Ecclesiae doctoris

De Communi virginum: pro una virgine (p. 947), vel de Communi sanctorum: pro moniali (p. 960).

#### Collecta

Deus, fons vitae, qui sanctam Hildegárdem, vírginem, prophético spíritu imbuísti, fac nos, quæsumus, eius exémplo et intercessióne, vias tuas scire et in huius saéculi calígine lucis tuae claritátem cognóscere. Per Dóminum.

#### IN ORDINEM LECTIONUM MISSAE

# Die 17 septembris

| <b>641</b> bis | S. Hildegardis Bingensis, virginis et Ecclesiae doctoris |
|----------------|----------------------------------------------------------|
|                | De Communi virginum vel sanctarum [pro religiosis].      |

LECTIO I Cant 8, 6-7, n. 731, 1.

PS. RESP. Ps 44, 11-12. 14-15. 16-17, n. 733, 1.

ALLELUIA Mt 5, 8, n. 741, 3.

EVANG. Mt 25, 1-13, n. 742, 11.

# IN LITURGIAM HORARUM

Die 17 septembris

# S. HILDEGARDIS BINGENSIS, VIRGINIS ET ECCLESIAE DOCTORIS

Bermeshemii, in Germania, anno 1098 orta est, et anno 1115 apud abbatiam Benedictinam Montis Sancti Disibodi, religiosam professionem nuncupavit. Anno circiter 1150 monasterium Montis Sancti Ruperti, prope Bingium, fundavit et uti abbatissa rexit. Scientiis naturalibus et arte musica

perita, ita in plurimis scriptis revelationem, quam mystica contemplatione experta erat, clero et populo pie exposuit, opera paenitentiae praedicavit et errores contra doctrinam confutavit, ut etiam principes et Romani Pontifices consilium eius sollicite exquirerent. Morbo affecta, obiit anno 1179.

De Communi virginum: pro una virgine, vel sanctarum mulierum: pro religiosis.

#### Ad Officium lectionis

Lectio altera

Ex Epístolis sanctae Hildegárdis vírginis et Ecclésiae doctóris (Ep. LII: Wernerio de Kircheim, cum ceteris societatis suae fratribus: PL 197, 269-271)

# Ecclesiae imago

In lecto aegritúdinis diu iacens, anno domínicae incarnatiónis millésimo centésimo septuagésimo, vidi vígilans córpore et ánimo, pulchérrimam imáginem, mulíebrem formam habéntem, quae electíssima in suavitáte et caríssima in delíciis tantae pulchritúdinis erat, ut eam humána mens nequáquam comprehéndere valéret, et cuius statúra a terra usque ad caelum pertingébat.

Fácies quoque ipsíus máxima claritáte effúlsit et óculus eius in caelum aspéxit. Candidíssima étiam veste ex albo sérico induebátur et pállio pretiosíssimis lapídibus, scílicet smarágdo, sapphíro, baccis quoque et margarítis ornáto circumdabátur, calceaménta ex onýchino circa pedes habens. Sed fácies eius púlvere aspérsa erat et vestis in déxtero látere scissa fúerat atque pállium eius elegántem pulchritúdinem suam amíserat et calceaménta ipsíus denigráta erant.

Et ipsa voce magna et lúgubri in altitúdinem caeli clamábat, dicens: «Audi, caelum, quod fácies mea sordidáta est; et, terra, luge, quod vestis mea scissa est; et, abýsse, contremísce, quod calceaménta mea denigráta sunt. Et íterum dicébat: Ego in corde Patris látui, quoúsque Fílius hóminis, qui in virginitáte concéptus et natus est, sánguinem suum fudit, qui étiam cum eódem sánguine me sibi desponsávit et dotávit».

Fixúra namque vúlnerum sponsi mei recens et apérta est, quándiu vúlnera peccatórum hóminum patébunt. Haec éadem vúlnera Christi sacerdótes, qui me cándidam fácere et mihi in candóre servíre debérent, in nímia avarítia sua de Ecclésiis ad Ecclésias discurréntes contáminant. Vestem quoque meam per hoc scindunt quóniam praevaricatóres legis et Evangélii ac sacerdótii sui sunt et pállium meum in hoc offúscant, quia praecépta, quae in eis institúta sunt, per ómnia négligunt, nec ea in abstinéntia velut in smarágdo, nec in largitióne eleemosynárum velut in sapphíro, nec in áliis bonis et iustis opéribus (quibus Deus velut áliis genéribus gemmárum honorátur) bona voluntáte et perfécto ópere complent. Sed et calceaménta mea supérius denigrántur, quóniam ipsi nec recta scílicet, nec dura et áspera iustítiae itínera habent, nec bona exémpla súbditis suis praebent, cum tamen subtus in calceaméntis meis quasi in secréto meo candórem veritátis in alíquibus hábeam.

Et audívi vocem de caelo dicéntem: «Imágo haec Ecclésiam demónstrat. Quapróter tu, o homo, qui ista vides et audis plangéntia verba, haec sacerdótibus qui ad regéndum et docéndum pópulum Dei constitúti et ordináti sunt profer, quibus cum apóstolis dictum est: Ite in orbem univérsum, et praedicáte Evangélium omni creatúrae».

# Responsorium

Dan 2, 21-22; 1 Cor 12, 11

R/. Dóminus dat sapiéntiam sapiéntibus et sciéntiam intellegéntibus disciplínam; \* Ipse revélat profúnda et abscóndita et lux cum eo inhábitat.

V/. Haec ómnia operátur unus et idem Spíritus, dívidens síngulis prout vult. \* Ipse révelat.

#### Oratio

Deus, fons vitae, qui sanctam Hildegárdem, vírginem, prophético spíritu imbuísti, fac nos, quaésumus, eius exémplo et intercessióne, vias tuas scire et in huius saéculi calígine lucis tuae claritátem cognóscere. Per Dóminum.

#### IN MARTYROLOGIUM ROMANUM

Addi debet ad diem 17 septembris secundo loco elogium quod sequitur:

Sanctae Hildegárdis Bingénsis, vírginis et Ecclésiae doctóris, quae, sciéntia rerum natúrae et medicínae necnon arte música períta, quam mýstica contemplatióne expérta erat, pie in libris expósuit ac descrípsit.

#### П

De celebratione sanctorum Marthae, Mariae et Lazari in Calendario Romano generali.

Marthae, Mariae et Lazari spiritum familiarem et amicitiam domo Bethaniae Dominus Iesus expertus est, quapropter Ioannis Evangelium asseverat eum illos dilexisse. Martha eum hospitio generose recepit, Maria verbum illius attente audiebat ac Lazarus de sepulcro prompte exivit, imperante illo qui mortem humiliavit.

Latinae Ecclesiae tradita dubitatio circa Mariae identitatem – de Magdalena cui Christus post suam resurrectionem apparuit, de sorore Marthae, de peccatrice cui Dominus remisit peccata – quae inscriptionem Marthae tantum in Calendario Romano die 29 iulii quodammodo decrevit, recentioribus studiis temporibusque soluta est, sicut renovatum Martyrologium Romanum testatur, quod eadem die etiam Mariam et Lazarum commemorat. Praeterea, in aliquibus Calendariis particularibus germani hi tres ea die celebrantur.

Perpenso igitur evangelico magni momenti testimonio, quod illi dederunt Dominum Iesum domum accipiendo, eum attente audiendo et credendo resurrectionem esse et vitam, Summus Pontifex Franciscus, annuens huius Dicasterii propositis, disposuit ut memoria sanctorum Marthae, Mariae et Lazari in Calendario Romano generali die 29 iulii inscriberetur.

Hac denominatione memoria igitur ista cunctis Calendariis et Libris liturgicis pro Missae et Liturgiae Horarum celebratione indicanda erit; variationes et additiones in textibus liturgicis adhibendae hoc decreto adnexae, cura Cœtuum Episcoporum vertendae, approbandae et post huius Dicasterii confirmationem edendae sunt.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum die 26 mensis ianuarii 2021, in memoria Ss. Timothei et Titi, episcoporum.

Robertus Card. Sarah

Praefectus

ARTURUS ROCHE

Archiepiscopus a Secretis

Prot. N. 35/21

#### Adnexus

# VARIATIONES ET ADDITIONES IN LIBRIS LITURGICIS RITUS ROMANI DE MEMORIA SANCTORUM MARTHAE, MARIAE ET LAZARI

#### IN CALENDARIUM ROMANUM GENERALEM

**I**ULIUS

29 Ss. Marthae, Mariae et Lazari

Memoria

IN MISSALE ROMANUM

Die 29 iulii

# Ss. Marthae, Mariae et Lazari

Memoria

Ant. ad introitum Cfr Le 10, 38

Intrávit Iesus in quoddam castéllum, et múlier quaedam Martha nómine excépit illum in domum suam.

#### COLLECTA

Deus, cuius Fílius de sepúlcro ad vitam Lázarum revocávit, et in domo Marthae dignátus est hospitári, da nobis, quæsumus, ut ipsi in frátribus nostris fidéliter ministrántes, cum María verbi eius meditatióne pasci mereámur. Qui tecum.

#### SUPER OBLATA

In beátis tuis te, Dómine, mirábilem praedicántes, maiestátem tuam supplíciter exorámus, ut, sicut eórum tibi gratum éxstitit caritátis obséquium, sic nostrae servitútis accépta reddántur offícia. Per Christum.

ANT. AD COMMUNIONEM

Cfr Io 11, 27

Dixit Martha ad Iesum: Tu es Christus, Fílius Dei vivi, qui in hunc mundum venísti.

#### Post communionem

Córporis et Sánguinis Unigéniti tui sacra percéptio, Dómine, ab ómnibus nos cadúcis rebus avértat, ut, exémplo beatórum Marthae, Maríae et Lázari, valeámus et sincéra in terris caritáte profícere, et tui perpétua in caelis visióne gaudére.

Per Christum.

#### IN ORDINEM LECTIONUM MISSAE

Die 29 iulii

607

Marthae, Mariae et Lazarimo

#### IN LITURGIAM HORARUM

Die 29 iulii

# Ss. Marthae, Mariae et Lazari

#### Memoria

Martha, Maria et Lazarus germani erant; Bethaniae cum hospitio Dominum excepissent, ei diligenter Martha ministravit et Maria eum pie audivit atque suis orationibus resurrectionem fratris impetraverunt.

De Communi sanctorum, praeter sequentia:

#### **Ad Officium Lectionis**

#### Hymnus

Te gratulántes pángimus, Martha, cum tuis frátribus, quae meruísti saépius Christum domi recípere.

Tantum libénter hóspitem curis ornábas sédulis, in plúrima sollícita amóris dulei stímulo.

Pascis dum laeta Dóminum, María atque Lázarus possunt ab illo grátiae vitáeque cibum súmere. Captúro mortis trámitem dante soróre arómata, extrémi tu servítii vigil donásti múnera.

Iesu felíces hóspites, corda nostra accéndite, ut illi gratae iúgiter sint sedes amicítiae.

Sit Trinitáti glória, quae nos in domum caélicam admítti tándem tríbuat vobíscum laudes cánere. Amen.

LECTIO ALTERA

Ex sermónibus sancti Bernárdi abbátis (Sermo 3 in Assumptione beatae Mariae Virginis, 4. 5: PL 183, 423. 424)

#### In domo nostra tria ministeria distribuit ordinatio caritatis

Considerémus, fratres, quemádmodum in hac domo nostra tria haec distribúerit ordinátio caritátis: Marthae administratiónem, Maríae contemplatiónem, Lázari paeniténtiam. Habet haec simul quaecúmque perfécta est ánima; magis tamen vidéntur ad síngulos síngula pertinére, ut álii vacens sanctae contemplatióni, álii déditi sint fratérnae administratióni, álii in amaritúdine ánimae suae recógitent annos suos, tamquam vulneráti dormiéntes in sepúlcris. Sic plane, sic opus est, ut María pie et sublímiter séntiat de Deo suo, Martha benígne et misericórditer de próximo, Lázarus mísere et humíliter de se ipso.

Gradum suum quisque consíderet. Si invénti fúerint in civitáte hac Noe, Dániel, Iob, ipsi iustítia sua liberabúntur, ait Dóminus: sed fílium aut fíliam non liberábunt. Némini nos blandímur, útinam nec vestrum quíspiam se sedúcat! Quibus enim nulla crédita est dispensátio, administrátio nulla commíssa, his omníno sedéndum erit, aut secus pedes Iesu cum María, aut certe cum Lázaro intra septa sepúlcri. Quidni erga multa turbétur Martha, quae sollícita est pro multis? Tibi vero cui nécessitas haec non incúmbit, e duóbus unum est necessárium: aut non turbári pénitus, sed delectári magis in Dómino; aut, si id necdum potes, turbári non erga plúrima, sed, ut de se prophéta lóquitur, ad te ipsum.

Sed et ipsam quoque Martham admónitam esse necésse est, id máxime quaeri inter dispensatóres, ut fidélis quis inveniátur. Erit autem fidélis, si neque quae sua sunt quaerat, sed quae Iesu Christi, ut sit inténtio pura; nec suam fáciat, sed Dómini voluntátem, ut sit áctio ordináta. Sunt enim quorum non simplex est óculus, et recípiunt mercédem suam. Sunt qui ferúntur própriis mótibus animórum, et contamináta sunt univérsa quae ófferunt, quippe cum voluntátes eórum inveniántur in eis.

Veni nunc mecum ad nuptiále carmen, et considerémus quemádmodum sponsus, ubi sponsam vocat, nec ullum omíserit ex his tribus, nec his addíderit quidquam. Surge, inquit, própera, amíca mea, formósa mea, colúmba mea, et veni. An non amíca est, quae Domínicis lucris inténta, fidéliter ipsam quoque pro eo ponit ánimam suam? Quóties enim pro uno ex mínimis eius spirituále stúdium intermíttit, tóties pro eo spirituáliter ponit ánimam suam. An non formósa, quae revelatá fácie glóriam Dómini speculándo, in eándem imáginem transformátur de claritáte in claritátem, tamquam a Dómini Spíritu? An non colúmba, quae plangit et gemit in foramínibus petrae, in cavérnis macériae, tamquam sepúlta sub lápide?

Responsorium Cfr Io 12, 1-3

R/. Postquam Iesus suscitávit Lázarum, fecérunt ei Bethániae cenam, \* et Martha ministrábat.

V/. María ergo accépit libram unguénti prestiósi et unxit pedes Iesu. \* Et Martha ministrábat.

Oratio, ut ad Laudes matutinas.

#### Ad Laudes matutinas

# Hymnus

Quas tibi laudes ferimúsque vota, nos tuis possint méritis iuváre, Martha, quam mire sibi corde iungit Christo amíco.

Te frequens visit Dóminus tuáque in domo degit plácida quiéte

ac tuis verbis studiísque laetans teque minístra.

Tu prior fratrem quéreris perísse, cumque María lacrimáta multum, áspicis vitae súbita Magístri voce redíre.

Quae fide prompta stábilem fatéris spem resurgéndi, Dómino probánte, ímpetra nobis cúpide in perénne pérgere regnum.

Laus Deo Patri, Genitóque virtus, Flámini Sancto párilis potéstas, glóriam quorum pétimus per aevum cérnere tecum. Amen.

Ad Benedictus, ant. Elevátis sursum óculis, voce magna Iesus clamávit: Lázare, veni foras!

#### Oratio

Deus, cuius Fílius de sepúlcro ad vitam Lázarum revocávit, et in domo Marthae dignátus est hospitári, da nobis, quæsumus, ut ipsi in frátribus nostris fidéliter ministrántes, cum María verbi eius meditatióne pasci mereámur. Qui tecum.

# **Ad Vesperas**

Hymnus, ut ad Officium lectionis.

Ad Magnificat, ant. Diligébat Iesus Martham et sorórem eius Maríam et Lázarum fratrem eius.

Oratio, ut ad Laudes matutinas.

#### IN MARTYROLOGIUM ROMANUM

Addi debet ad diem 29 iulii primo loco elogium quod sequitur:

Memória sanctórum Marthae, Maríae et Lázari, germanórum, qui, spíritu familiári Dóminum Iesum domo Bethaniae famulánter excepérunt, aperiéntes cómiter aures et corda in audiéndis verbis divínis super regno caelórum credéntes in illum, qui resurrectióne mortem vicit.

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

### TOLOSANA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Mariae Antonii a Vauro (in saeculo: Francisci Leonis Clergue), Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1825-1907)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Nam si evangelizavero, non est mihi gloria; necessitas enim mihi incumbit. Vae enim mihi est, si non evangelizavero!» (1 Cor 9, 16).

Servus Dei Maria Antonius a Vauro ut Evangelium nuntiaretur cuncta perfecit et eiusdem causa usque ad finem dotibus naturae, divinae gratiae donis ac divitiis ut sancti Francisci discipulus religiosae consecrationis usus est.

Servus Dei Vauri, in Gallica Tarnis regione, die 23 mensis Decembris anno 1825 natus est. In familia fidem didicit. Duodecimum annum agebat, cum Parvum Seminarium Tolosanum ingressus est. Dein philosophiae ac theologiae studia complevit et die 21 mensis Septembris anno 1850 uti dioecesanus sacerdos sacro presbyteratus ordine auctus est. In archidioecesi Tolosana paroeciae Sancti Gaudentii vicarii munere functus est et in locorum v.d. *Villenueve* et *Valentine* paroeciis quoque ministerium pastorale peregit. Missionario animo, Societatem Filiarum Mariae, Conferentias Sancti Vincentii, Operam Pro Iuventute provexit. Cholerae morbi contagione pervagante, dum ad aegrotantibus assidendum se tradebat, ad consilium Ordinem Fratrum Minorum Capuccinorum ingrediendi pervenit. Franciscali veste induta novitiatoque expleto, die 13 mensis Iunii anno 1856 professionem religiosam emisit.

Sequenti anno Tolosam missus est ut novum, postquam anno 1792 idem clausum erat, Capuccinorum conventum constitueret. Christifidelium largitatem colligere valuit et brevi tempore conventus ecclesia consecrata est.

Fervida mariana devotione Servus Dei eminuit. Sanctuaria Virgini Mariae dicata maxime diligebat. Anno 1858 Immaculatae apparitionibus perdurantibus, Lapurdi, quod non longe a paroecia eius aberat, sanctae Bernardillae Soubirous occurrit. Multis annis praedicatoris confessariique fecundum ministerium Lapurdi perfecit, necnon fere centum peregrinationes gessit. Eodem loco processionem v.d. aux flambeaux, processionem Eucharisticam et Viae Crucis conditionem promovit. Cetera sanctuaria constituit, inter quae Nostrae Dominae v.d. du Peche sanctuarium.

Egenorum apostolus fuit, quorum materiale ac spirituale bonum curavit. Operam Panis Pauperum Sancti Antonii inchoavit, cui maiorem vitae suae partem tradidit. Actionibus vel congressibus nationalibus in civitate Lemovicum et Tolosae, Tertii Ordinis Sancti Francisci spirituali curae quoque studuit.

Servi Dei vita caritate sinceraque pietate in Deum omnino imbuebatur, quas praecipue in devota Missae celebratione patefaciebat. In praedicatione summum zelum ad Dei gloriam et animarum salutem ostendebat. Patientiam misericordiamque sui conventus fratribus praestavit. Erga indigentes caritas qua utebatur fere vera devotio potius fiebat, cum in iis Christum pauperem et egenum agnosceret. Officia sibi commissa sedulitate, perseverantia ac studio conficiebat. Vocationem religiosam penitus vixit, paupertatem evangelicam diligens, humilitate ac mortificationis animo superioribus oboedientiam praebens. In adversis quoque rebus, quae ministerio eius temporibus illis non defuerunt, spem, fortitudinem et mansuetudinem servavit.

Incipiente mense Februario anno 1907 multo mane domo egressus est ut cuiusdam aegrotantis sacerdotis confessionem exciperet. Alsit et aegrotavit. Die 4 postremam Missam celebravit et die 8 mensis Februarii anno 1907 animam suam Deo reddidit. Qui iam in vita "sanctus Tolosanus" putabatur, usque increbrescente sanctitatis fama post mortem quoque circumdatus est.

Hac sanctitatis fama Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis incepta est, Processu Ordinario habito ab anno 1928 ad annum 1932. Iuxta Curiam ecclesiasticam Tolosanam Inquisitio suppletiva quoque celebrata est a die 10 mensis Decembris anno 2008 ad diem 17 mensis Novembris anno 2010. Die 26 mensis Martii anno 2013 haec Congregatio de Causis Sanctorum de utriusque iuridica validitate decretum edidit. Positio exarata die 6 mensis Iunii anno 2017 Consultorum Historicorum iudicio subiecta est. Iuxta consuetudinem an Servus Dei heroico in gradu virtutes christianas exercuisset inde disceptatum est. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 9 mensis Maii anno 2019 positivum votum protulit. Patres

Cardinales et Episcopi die 7 mensis Ianuarii anno 2020, Ordinaria in Sessione congregati, Servum Dei heroico modo virtutes theologales, cardinales iisque adnexas excoluisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Mariae Antonii a Vauro (in saeculo: Francisci Leonis Clergue), Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 23 mensis Ianuarii a.D. 2020.

Angelus Card. Becciu Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **TAUBATENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae a Monte Carmelo a Sanctissima Trinitate (in saeculo: Carmelitidis Catharinae Bueno), Monialis Professae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum (1898-1966)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Defecit caro mea et cor meum; Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum» (Ps 73, 26).

Per sanctitatis viam Serva Dei Maria a Monte Carmelo a Sanctissima Trinitate (in saeculo: Carmelitis Catharina Bueno) desiderium se "parvam hostiam fieri" Iesuque solo placere explevit. Itaque eius interioris vitae religiosaeque consecrationis iter assidua evangelica perfectione requirenda per christianarum virtutum exercitium denotatum est.

Serva Dei Sancti Pauli in Brasilia, in loco v.d. *Itù* apud oppidum v.d. *Campinas*, die 25 mensis Novembris anno 1898 nata est. Quod non commune illius temporis mulieribus erat, eruditionem aliquam recepit. Propter matris suae infirmitatem, amitae commissa est, quam vulgo *Nhá Cota* appellabat quaeque in christiana fide Sanctorum vitarum lectione eam instruxit. Adhuc puella, sanctae Theresiae Abulensis rebus gestis cognitis, se eam imitari cupere professa est. Postea sanctae Theresiae a Iesu Infante scriptis, cum iam iuvenis mulier esset, Serva Dei vitam religiosam inchoare statuit. Carmelum Sancti Ioseph Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii ingressa est et Mariae a Monte Carmelo a Sanctissima Trinitate nomen sumpsit. Professionem sollemnem die 2 mensis Novembris anno 1930 emisit. Novitiarum Magistra, dein Antistita electa est. Humilitas virtus fuit qua maxime eminuit, qua quidem indolem strenuam validamque fortitudinem temperabat. Serviliora opera facere non recusabat et sororibus summam patientiam praestabat. Iam ab illo tempore infirmitate laborare coepit.

Ut Antistita, novum monasterium constituendi consilium iniit, id est Carmelum Sacri Vultus et Pii XII, quod intra dioecesis Taubatensis fines anno 1953 fundatum est. Serva Dei hanc in domum una cum aliquibus sororibus se contulit. Brevi tempore moniales ut civitas seipsas diligeret effecerunt ac Serva Dei ab omnibus uti sancta habita est. Etsi ad contemplationem precationemque assidue intenderet, sui temporis societatis quaestiones ac

necessitates umquam neglexit. Praecipue ne pauperiores matres abortum facerent vel infantes exponerent operam dedit. Per institutum v.d. *Obra do berço* materiale auxilium innuptis matribus spondebat. Iuvenum morali educationi quoque studuit.

Serva Dei Christi humanitatem dilexit et continenter se omnino ei similem fieri appetivit. Pietate Eucharistica potissimum delectabatur et erga Gratiosum Iesulum Pragensem devotionem provehebat, quam ab infantia ipsa colebat. Iuxta sui Ordinis spiritualitatem, se veram Virginis Matris filiam in oratione ostendebat et virtutibus eam imitabatur. In monialis statu Antistitaeque officio fidem in Deum magis usque auxit, cui operosa caritate ministrabat. Ad spem atque fiduciam in Providentiam omnes, quibus occurrebat, excitare valuit. Ecclesiae suisque superioribus semper fidelis, Antistitae dignitate in Sorores numquam dominabatur, quas audire necnon prudentia hortari solebat. Miti animo dolores corporis etiam toleravit, quos caritatis munus Christo Sponso obtulit.

Anno 1961 monasterii regendi officium deposuit. Taubateae die 13 mensis Iulii anno 1966 in Domino pie obdormivit. Clerus, sorores dioecesisque christifideles, qui iam viventi reverentiam praebuerant, memoriam eius clara sanctitatis fama circumdederunt.

Hac sanctitatis fama Servae Dei Causam Beatificationis et Canonizationis instrui statutum est. A die 7 mensis Februarii anno 2010 ad diem 10 mensis Novembris anno 2012 iuxta Curiam ecclesiasticam Taubatensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius decretum de iuridica validitate haec Congregatio de Causis Sanctorum die 5 mensis Iulii anno 2013 edidit. Positione exarata, disceptatum est iuxta consuetudinem an Serva Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset. Positivo cum exitu, die 13 mensis Novembris anno 2018 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione die 7 mensis Ianuarii anno 2020 congregati, Servam Dei heroico modo virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae a

Monte Carmelo a Sanctissima Trinitate (in saeculo: Carmelitidis Catharinae Bueno), Monialis Professae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 23 mensis Ianuarii a.D. 2020.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. & S.

#### KOTTARENSIS

Canonizationis Beati Lazari v.d. Devasahayam, Christifidelis Laici Martyris (1712-1752)

# DECRETUM SUPER MIRACULO

Beatus Lazarus (v.d. Devasahayam) die 23 mensis Aprilis anno 1712 in vico v.d. Nattalam Hindica in regione Tamil Nadu natus est e familia rebus domesticis bene constituta induismum profitente, hanc ob rem is in superiore genere sociali dicto Nair collocatus est. Post studia militiam delegit et factus est Regni minister, munere fungens curatoris aerarii, praefectus apud regium palatium. Anno 1741 in consuetudinem venit quodam cum Batavorum exercitus catholico duce, apud eos in captivitate, sic fidem catholicam cognovit et ad eam se convertit.

Die 14 mensis Maii anno 1745 sacro fonte lustratus est nomenque Lazari ei inditum est, quod in loci Tamil sermone significabatur per verbum "Devasahayam" id est "Dei auxilium".

Post baptismum Evangelium incepit praedicare et multi ad fidem conversi sunt. In iis uxor eius quoque. Post repetitos sed irritos conatus ut christianam fidem abiuraret deprehensus est et publice tormentis longe cruciatus est etiam ut esset monitu omnium, qui ad fidem catholicam se convertere voluissent. Denique occulte deductus est ad locum dictum *Aralvaimozhy* et ibique die 14 mensis Ianuarii anno 1752 per ignivomam manuballistam interfectus est.

Summus Pontifex Benedictus XVI anno 2012 Beatorum in numerum retulit.

Canonizationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum mirum quondam gravissimae graviditatis faustum exitum subiecit, quod anno 2013 in pago Nagercoil in Hindia evenit. Die 27 mensis Iunii eiusdem anni quaedam mulier viginti et septem annos nata, primi filii gravida acribus doloribus abdominis laborabat. Ad valetudinarium pagi Nagercoil se contulit, ibique statim recepta et medicis investigantibus examinata est, ex iis comperta est tam pueri cordis palpitationis quam motus absentia. Diagnosis edita est fetus mortis in utero matris, quam ob rem medici sunt exhortati ut abortus confestim adhiberetur ne mater etiam progredienti infectione periclitaretur.

Mulier fide catholica, animo demisso fractoque erat, sed incepit exorare Beatum Devasahayam, cui valde devota erat. A parentibus suis petivit ut sibi ducerent acquam exhaustam a puteo pagi *Nattalam*, ubi ortus erat Beatus.

Postquam, intermissa hora, aquam biberat et precationem ad Beatum Lazarum produxerat, mulier fetus motus in ventre percepit et instrumentum echographicum rursus cordis activitatem invenit. Medici ergo ei suaserunt quietis intervallum usque ad partum, qui die 7 mensis Novembris evenit.

Cum puer transverse ederetur, puerpera denuo putei *Nattalam* aquam bibit. Puer interea naturalem positionem accepit et sine caesarea operatione, sanus et in bonis clinicis condicionibus, post brevem puerperii laborem, natus est.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Beati invocationem et felicem pueri partum, qui deinceps naturali socialique vita pollens, sanus vixit.

De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Ecclesiasticam Kottarensem a die 9 mensis Iulii ad diem 24 mensis Augusti anno 2016 Inquisitio Dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 13 mensis Ianuarii anno 2017 est approbata.

Medicorum Consilium huius Congregationis in sessione diei 28 mensis Februarii anno 2019 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse.

Die 5 mensis Decembris anno 2019 Congressus actus est Peculiaris Theologorum Consultorum. Die autem 18 mensis Februarii anno 2020 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Becciu praesidente.

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati Lazari v.d. Devasahayam, Christifidelis Laici, Martyris, videlicet de "inas-

pettata ripresa del battito cardiaco fetale alla 24ª settimana di gravidanza, con successiva evoluzione verso il normale espletamento del parto senza conseguenze negative per il feto né per la mamma".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Februarii a.D. 2020.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$3 S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, *a Secretis* 

#### MONTISVIDEI ET IANUENSIS

Canonizationis Beatae Mariae Franciscae a Iesu (in saeculo: Annae Mariae Rubatto), Fundatricis Sororum Tertiariarum Capuccinarum de Lodano (1844-1904)

#### DECRETUM SUPER MIRACULO

Beata Maria Francisca a Iesu (in saeculo: Anna Maria Rubatto) Carmaniolae prope Augustam Taurinorum, die 14 mensis Februarii anno 1844 nata est. Quintum annum aetatis agens, patrem amisit, undevicesimum annum etiam matrem, ob hos luctos se transtulit in Augustam Taurinorum. Illic nobilis comes facta est Mariae Annae Scoffone, quam in ingentissimo patrimonio administrando adiuvit. Illis ipsis annis Anna Maria suam vitam dicavit caritatis operibus, christianae doctrinae docendae et visitationi tam aegrotorum Instituti Cottolengo quam Pedemontanorum societatis egenorum. Postea cum Lodani in Liguria esset, a capuccino Patre Angelico a Sexto compulsa est ad novam communitatem moderandam, scilicet Institutum Sororum Tertiariarum Capuccinarum de Lodano. Priusquam adsentiretur, valde precata est et etiam a sancto Ioanne Bosco consilium cepit. In nova religiosa familia nomen suum mutavit, Mariae Franciscae a Iesu nomen accipiens, primaque Superiorissa facta est. Institutum valde crevit et usque in Americam Meridianam se propagavit. Difficultates, inter quas occisio quarundam sororum in Brasilia, Beatae animum haud fregerunt.

Anno 1902 Mater Francisca a Genua usque ad Montemvideum iter incohavit, quod paucis hebdomadis expleturum erat. Commoratio eius immo vero per plus quam duos annos extracta est. Montisvidei soror mors, ob infectionem, eam die 6 mensis Augusti anno 1904 visitavit.

Summus Pontifex sanctus Ioannes Paulus II die 10 mensis Octobris anno 1993 eam in numero Beatorum rettulit.

Canonizationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram quandam absentiam tam neurologicorum intellegentiaeque quam habituum exituum, motuum et morphologiae in iuvene quattuordecim annorum aetatis, qui ab autoraeda invasus est, cum suam parvam birotam automatariam duceret, subiecit. Occursus viarius grave vulnus generavit in cranio et in cerebro cum fontibus lacerationum et contusionum dextra in parte frontali ac temporali cum haemorrhagia in parte

subarachnoide, comate gravi, hypertensione endocranio et denique axonali diffuso damno. Res die 24 mensis Martii anno 2000 Coloniae in Uruguaia accidit. Iuvenis confestim deductus est in illius oppidi valetudinarium, soporosus pervenit et epilepsia laborans, hanc ob causam, cito traductus est ad Montisvidei valetudinarium "Pereira Rossell" et apud sectionem ad vehementiores curationes adhibendas receptus est. Capitis tomographia computatoria adhibita est ex qua comperta est praesentia fontium lacerationum et contusionum in regione frontali et temporali dextra et diffusa haemorrhagia in subarachnoide.

Amita iuvenis, cum de gravitate rei cognovisset, Sorores Capuccinas Matris Rubatto rei certiores fecit, quae statim instituerunt catenam orationum in quibus secum traxerunt sorores aliarum capuccinarum communitatum et alios christifideles.

Die 1 mensis Aprilis anno 2000 medici sedativam therapiam suspendere statuerunt. Praeter expectationem et magno cum medicorum necopinato gaudio, iuvenis vitae signa ostendere incepit. Die 4 mensis Aprilis brachia movit et sequenti die ex antlia aerem per tubos artificialiter inflante exemptus est. Expergiscens, iuvenis matrem suam agnovit. Exhinc iuvenis valetudinis progressio adeo expeditissima fuit ut die 10 mensis Aprilis in valetudinarii sectionem orthopaediae puerorum traduceretur ad rehabilitatoriam therapiam adhibendam. Die 14 mensis Augusti ex valetudinario iuvenis demissus est. Medicae sequentes inquisitiones omnes absolutam restitutionem ad integrum neurocognitionis facultatis declaraverunt.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Beatae invocationem et iuvenis sanationem, qui deinceps naturali socialique vita pollens, sanus vixit.

De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Ecclesiasticam Montisvidei a die 11 mensis Maii anno 2005 ad diem 1 mensis Augusti anno 2006 Inquisitio Dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 24 mensis Maii anno 2013 est approbata.

Medicorum Consilium huius Congregationis in sessione diei 24 mensis Ianuarii anno 2019 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse.

Die 29 mensis Octobris anno 2019 Congressus actus est Peculiaris Theologorum Consultorum. Die autem 21 mensis Ianuarii anno 2020 Patres

Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Becciu praesidente.

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beatae Mariae Franciscae a Iesu (in saeculo: Annae Mariae Rubatto), Fundatricis Sororum Tertiariarum Capuccinarum de Lodano, videlicet de repentina, completa ac duratura sanatione cuiusdam adulescentis a "trauma cranico encefalico grave con focolai lacero-contusivi frontali e temporali destri con emorragia subaracnoidea, coma grave, ipertensione endocranica, danno assonale diffuso".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Februarii a.D. 2020.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. 83 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### ASSISIENSIS - NUCERINA - TADINENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Caroli Acutis, Christifidelis Laici (1991-2006)

#### DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Servus Dei Carolus Acutis Londinii die 3 mensis Maii anno 1991 est natus, sequenti die 18 eiusdem mensis Maii sacro fonte lustratus est. Septembri mense eiusdem anni una cum familia Mediolanum commigravit. Optime in familia institutus est, apud quaedam religiosa instituta ludum litterarum frequentavit, iam a pueritia ingenium serenum ac humanum necnon naturam apertam ac iucundam ostendit.

Paroeciam assidue frequentavit et anno 1998 primitus ad sanctam eucharistiam accessit deinde anno 2003 sacramentum confirmationis accepit.

Ardentissimam gessit spiritalem vitam per aditum ad eucharestiam et devotionem erga Virginem Mariam.

Catechismum docuit, sine studiorum intermissione et quippe adeo factus est peritus in rebus informaticis ut informatica magni momenti opera ad evangelizationem fovendam verteret. Voluntarium ministerium caritatis tam inter indigentes in viis quam in pauperum mensis exercuit. Primis diebus mensis Octobris anni 2006 gravi forma leuchaemiae correptus est. Suam serenitatem ac iucunditatem usque ad finem servavit etiam in acrioribus temporibus sui morbi, cum certissimus esset occursurum esse Deo, moribus suis et sermonibus omnes assidentes aedificavit. Die 12 mensis Octobris anno 2006 Modiciae prope Mediolanum obiit. Die 5 mensis Iulii anno 2018 Summus Pontifex Franciscus virtutes heroicas approbavit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram quandam pueri sanationem subiecit. Res mira die 12 mensis Octobris anno 2013 in oppido Campi Grandis in Brasilia evenit. Puer iam ab ortu in anno 2010, gravibus morbis laborabat in corporis partibus, quae ad concoquendum cibum valerent. Anno 2012 clinica investigatio instrumentalis innatam pancreae anatomicam anomaliam comperit. Ob hanc pathologiam puer sua in vita paululum crescebat et gravatim vescebatur. Saepius in valetudinarium ob nimiam corporis aquae privationem

et ob inflammationes receptus est. Tantum per chirurgicam sectionem hic gravis morbus sanari posse videbatur.

Tamen chirurgica sectio numquam adhibita est quia anno 2013 postquam puer Venerabilis Caroli Acutis reliquiam tetigerat, statim comperta est mira valetudinis mutatio in melius necnon renovatio naturalis corporis incrementi. Medicae examinationes sequentibus annis illam pancreae anatomicam anomaliam, nulla chirurgica sectione adhibita, haud reppererunt, quamvis necessaria fuisset ad morbi sanationem.

Auctor huius invocationis fuit parochus Sancti Sebastiani in oppido Campi Grandis una cum pueri parentibus. Occasione memoriae mortis Venerabilis Servi Dei, parochus missae celebrationem apparavit. Interea mater parvuli infirmi novenae precationem ad filii sanationem impetrandam inchoavit. Praeter familiares multi necessarii necnon multi christifideles illius paroeciae accesserunt ut Venerabilem invocarent. Imprecatio fuit prior, choralis, univoca et fidei in adiunctis totam communitatem paroecialem amplexantibus. Sanatio pueri evenit dum sancta missa celebrabatur, statim post reliquiae osculum.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servi Dei invocationem et pueri sanationem, qui deinceps naturali socialique vita pollens, sanus vixit.

De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Ecclesiasticam Campi Grandis, a die 24 mensis Aprilis ad diem 12 mensis Iunii anno 2018 Inquisitio Dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 15 mensis Martii anno 2019 est approbata.

Medicorum Consilium huius Congregationis in sessione diei 14 mensis Novembris anno 2019 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse.

Die 17 mensis Decembris anno 2019 Congressus actus est Peculiaris Theologorum Consultorum. Die autem 4 mensis Februarii anno 2020 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Becciu praesidente.

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servi Dei Caroli Acutis, Christifidelis Laici, videlicet de celeri, perfecta, ac constanti sanatione cuiusdam pueri a "stenosi duodenale da pancreas anulare incompleto, vomito continuo e malnutrizione grave".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Februarii a.D. 2020.

Angelus Card. Becciu

Praefectus

L. \$\mathbb{S} \, \omega.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

# PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 4 Ianuarii 2021. Cathedrali Ecclesiae Radomensi Exc.mum P.D. Marcum Solarczyk, hactenus Episcopum titularem Holarensem et Auxiliarem dioecesis Varsaviensis-Pragensis.
- die 8 Ianuarii. Episcopum Coadiutorem Almeriensem Exc.mum P.D. Antonium Gómez Cantero, hactenus Episcopum Terulensem et Albarracinensem.
- die 9 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Christoliensi Exc.mum P.D. Emmanuelem Blanchet, hactenus Episcopum Belfortiensem-Montis Beligardi.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Ausuccurensi R.P. Lizardo Estrada Herrera, O.S.A., hactenus Vicarium episcopalem pro Vita Consecrata in archidioecesi Truxillensi, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Cuschensis.
- die 11 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Sancti Marci in Guatimala Exc.mum P.D. Barnabam a Iesu Sagastume Lemus, O.F.M. Cap., hactenus Episcopum Sanctae Rosae de Lima.
- die 13 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Lorenensi Exc.mum P.D. Ioachimum Vladimirum Lopes Dias, hactenus Episcopum Colatinensem.
- Cathedrali Ecclesiae Iequieanae Exc.mum P.D. Paulum Romaeum Dantas Bastos, hactenus Episcopum Alacunensem.
- die 25 Ianuarii. Cathedrali Ecclesiae Calissiensi Exc.mum P.D. Damianum Bryl, hactenus Episcopum titularem Sulianitanum et Auxiliarem Posnaniensem.

die 28 Ianuarii 2021. — Titulari Episcopali Ecclesiae Vergensi R.D. Franciscum Iosephum Prieto Fernández, e clero dioecesis Auriensis, hactenus Vicarium Episcopalem pro Nova Evangelizatione, quem constituit Auxiliarem Compostellanae archidiecesis.

die 29 Ianuarii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Amudarsensi R.D. Petrum Beño, e clero dioecesis Nitriensis, hactenus Curionem ac Rectorem Sanctuarii dioecesani SS.mi Andreae Svorad et Benedicti in pago vulgo dicto Skalka nad Váhom, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.

die 5 Februarii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Civitatis Ducalis R.D. Marcum Gerardum Miles, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Sabato, 9 gennaio, S.E. il Signor Guzmán Miguel Carriquiry Lecour, Ambasciatore di Uruguay.

# SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

S.E.R. Mons. Eugene Martin Nugent, Arcivescovo tit. di gennaio 2021Domnach Sechnaill, finora Nunzio Apostolico in Haiti, Nunzio Apostolico in Kuwait e in Qatar. 14 S.E.R. Mons. Giovanni d'Aniello, Arcivescovo tit. di Paestum, Nunzio Apostolico nella Federazione Russa, Nunzio Apostolico in Uzbekistan. febbraio S.E.R. Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, Arcivescovo tit. di Raziaria, Nunzio Apostolico in Algeria, Nunzio Apostolico in Tunisia. S.E.R. Mons. Novatus Rugambwa, Arcivescovo tit. di Tagaria, Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Fiji, Palau, Isole Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa e Delegato Apostolico nell'Oceano Pacifico, Nunzio Apostolico nelle Isole Cook. 5 Il Rev.do Mons. Mark Gerard Miles, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Città

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

Ducale, con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico in

20 ottobre 2020 L'Ill.mo Prof. Rodrigo Guerra López, Professore-Ricercatore della Divisione di Filosofia e Membro del Consejo de Gobierno del Centro de Investigación Social Avanzada

Benin.

25

(CISAV) di Santiago de Querétaro (Messico), Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

20 ottobre 2020 La Prof.ssa Jutta Allmendinger, Presidente del Berlin Social Science Center (WZB), Membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

24 novembre » L'Ill.ma Dott.ssa Catia Sommaria, Promotore di Giustizia della Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano fino al compimento di settantacinque anni di età.

Il Rev.do Davide Cito, Docente di Diritto Penale Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce; i Rev.di Padri: Andrea D'Auria, F.S.C.B., Decano della Facoltà di Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana; Bruno Esposito, O.P., Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Giudice del Tribunale Ecclesiastico del Vicariato della Città del Vaticano; Sebastiano Paciolla, O. Cist., Promotore di Giustizia presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; Ulrich Rhode, S.I., Docente Ordinario di Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana; l'Ill.mo Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, Consultori del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con speciale competenza per il Diritto della Chiesa Latina «ad quinquennium». Gli Ecc.mi Mons.ri: Elie Béchara Haddad, Arcivescovo di Sidone dei Greco-Melkiti; Hanna G. Alwan, Vescovo titolare di Sarepta e Vescovo di Curia di Antiochia dei Maroniti; il Rev.mo Mons. Paul Pallath, Relatore della Congregazione per le Cause dei Santi, Consultori del medesimo Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con speciale competenza per il Diritto delle Chiese Orientali « ad quinquennium ».

Gli Ecc.mi Mons.ri: Frans Daneels; Bernard Anthony Hebda; i Rev.di Mons.ri: Carlos José Errázuriz Mackenna; Giacomo Incitti; Joaquín Llobell; i Rev.di: Jorge Miras Pouso; Marcel Ndjondjo Ndjula K'Asha; Jean-Pierre Schouppe; i Rev.di Padri: Gianfranco Ghirlanda, S.I.; Manuel Jesús Arroba Conde, C.M.F.; Damián Guillermo Astigueta, S.I; Priamo Etzi, O.F.M.; gli Ill.mi Prof.ri: Carlo Cardia; Helmut Pree; Carlos René Salinas Araneda; e le Ill.me Prof.sse: María José Roca Fernández; Geraldina Boni, Consultori del medesimo Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «in aliud quinquennium»

Gli Ecc.mi Mons.ri: Andrews Thazhath; Krzysztof Nitkiewicz; Cyril Vasil'; il Rev.do Mons. David-Maria A. Jaeger, O.F.M.; i Rev.di: Pablo María Gefaell Chamochín; Luis Okulik; i Rev.di Padri: Jean-Paul Durand, O.P.; Var-

ghese Koluthara, C.M.I.; Lorenzo Lorusso, O.P.; e gli Ill.mi Prof.ri: Onorato Bucci; Péter Szabó, Consultori del medesimo Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con speciale competenza per il Diritto delle Chiese Orientali «in aliud quinquennium».

1 dicembre 2020

I Rev.di: Mons. Antonio Pitta, Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense; Sac. Luca Ezio Bolis, Professore presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale; Sac. Alessandro Clemenzia, Professore presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, Consultori della Congregazione per la Dottrina della Fede « ad quinquennium ».

15

I Rev.di Sig.ri: Andrés María García Serrano, Docente di Nuovo Testamento all'Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid (Spagna); Federico Giuntoli, Docente di Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico, Roma (Italia); Marcin Kowalski, Docente di Nuovo Testamento presso l'Università Cattolica di Lublino (Polonia); Blažej Štrba, Docente presso l'Università Comenio di Bratislava, Badín (Slovacchia); i Rev.di Padri: Paul Béré, S.I., Docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico, Roma (Italia); Philippe Lefebvre, O.P., Docente di Antico Testamento presso l'Université de Fribourg (Svizzera); Henry Pattarumadathil, S.I., Docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico, Roma (Italia); le Ill.me Sig.re: Bénédicte Lemmelijn, Docente di Antico Testamento presso la Katholieke Universiteit Leuven (Belgio) e Maria Armida Nicolaci, Docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", Palermo (Italia), Membri della Pontificia Commissione Biblica «ad quinquennium».

Il Rev. do Mons. Pierre Debergé; i Rev.di Sig.ri: Knut Backhaus; Eduardo Córdova Gonzalez; Luis Henrique Eloy e Silva; Adrian Graffy; Hugo Orlando Martínez Aldana; Levente Balázs Martos; Jean-Bosco Matand Bulembat; la Rev.da Sr. Nuria CalduchBenages; e le Ill.me Signore: Bruna Costacurta e Mary Healy, Membri della medesima Pontificia Commissione Biblica «in aliud quinquennium».

5 gennaio 2021

L'Ill.mo Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, Presidente della Commissione Disciplinare della Curia Romana «ad quinquennium».

Il Rev.mo Mons. Alejandro W. Bunge, Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, e l'Ill.mo Dott. Maximino Caballero Ledo, Segretario Generale della Segreteria per l'Economia, Membri della medesima Commissione Disciplinare della Curia Romana «ad quinquennium».

| 14 | gennaio  | 2021     | L'Ecc.mo Mons. Fabio Fabene, Vescovo tit. di Montefiasco-<br>ne, finora Sotto-Segretario del Sinodo dei Vescovi, con-<br>ferendogli il titolo personale di Arcivescovo, Segretario<br>della Congregazione delle Cause dei Santi «ad quinquen-<br>nium». |
|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | »        | <b>»</b> | L'Ecc.mo Mons. Guido Pozzo, Sovrintendente all'Economia della Cappella Musicale Pontificia, Membro della Congregazione delle Cause dei Santi «in aliud quinquennium».                                                                                   |
| 21 | <b>»</b> | »        | Il Rev.mo Mons. Giuseppe Russo, del Clero dell'Arcidiocesi<br>Metropolitana di Taranto, Sotto-Segretario dell'Ammini-<br>strazione del Patrimonio della Sede Apostolica per un<br>anno.                                                                 |
| 1  | febbraio | <b>»</b> | L'Ill.ma Dott.ssa Nataša Govekar, Direttore del Dipartimento<br>Teologico-Pastorale del Dicastero per la Comunicazione<br>«in aliud quinquennium».                                                                                                      |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | L'Ill.mo Ing. Francesco Masci, Direttore della Direzione Tec-<br>nologica del Dicastero per la Comunicazione «in aliud<br>quinquennium».                                                                                                                |
| 3  | <b>»</b> | »        | Il Rev.mo Mons. Francesco Viscome, Giudice della Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano «ad quinquennium».                                                                                                                                |
| *  | <b>»</b> | »        | L'Ill.mo Dott. Massimo Massella Ducci Teri, Giudice della Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano « ad quinquennium ».                                                                                                                     |
| 5  | <b>»</b> | »        | Il Rev.do Mons. Juan Antonio Cruz Serrano, Consigliere di Nunziatura, Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione degli Stati Americani (O.S.A.).                                                                                   |

# NECROLOGIO

| 4        | gennaio  | 2021     | Mons. Guillermo Rodríguez-Melgarejo, Vescovo em<br>. di San Martín $(Argentina). \label{eq:monstangle}$                                                                     |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Antoni Stankiewicz, Vescovo tit. di Novapietra, Decano em. del Tribunale della Rota Romana.                                                                           |
| 5        | <b>»</b> | »        | Mons. Giuseppe Zong Huaide, Vescovo em. di Sanyuan [Sanyiian] (Cina Continentale).                                                                                          |
| 7        | »        | <b>»</b> | Sua Em.za il Sig. Card. Henri Schwery, del Titolo dei Ss. Protomartiri a Via Aurelia Antica, Vescovo em. di Sion (Svizzera).                                                |
| 8        | <b>»</b> | »        | Mons. Castor Oswaldo Azuaje Pérez, O.C.D., Vescovo di Trujillo ( $Venezuela$ ).                                                                                             |
| 10       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Adam Dyczkowski, Vescovo em. di Zielona Góra-Gorzów ( $Polonia$ ).                                                                                                    |
| 11       | <b>»</b> | »        | Mons. Luis Adriano Piedrahita Sandoval, Vescovo di Santa Marta ( $Colombia$ ).                                                                                              |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Mons. Oscar Rizzato, Arcivescovo tit. di Viruno, già Elemosiniere di Sua Santità.                                                                                           |
| 12       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Florentin Crihálmeanu, Vescovo di Cluj-Gherla dei Romeni ( $Romania$ ).                                                                                               |
| 13       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Mario Cecchini, Vescovo em. di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola $(Italia)$ .                                                                                            |
| »        | »        | *        | Sua Em.za il Sig. Card. Eusébio Oscar Scheid, S.C.I., del<br>Titolo dei Ss. Bonifacio ed Alessio, Arcivescovo em. di<br>São Sebastião do Rio de Janeiro ( <i>Brasile</i> ). |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Moses Hamungole, Vescovo di Monze (Zambia).                                                                                                                           |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Mons. Philip Tartaglia, Arcivescovo di Glasgow ( $Gran\ Bretagna$ ).                                                                                                        |
| 14       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Vincent Paul Logan, Vescovo em. di Dunkeld ( $Gran$ $Bretagna$ ).                                                                                                     |
| 17       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Abel Gazuba, Arcivescovo Coad. di Durban (Sud Africa).                                                                                                                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Vincent M. Rizzotto, Vescovo tit. di Lamasba, già Ausiliare di Galveston-Houston (Stati Uniti d'America).                                                             |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Philip Edward Wilson, Arcivescovo em. di Adelaide $(Australia)$ .                                                                                                     |
| 18       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Francisco Daniel Rivera Sanchez, M.Sp.S., Vescovo tit. di Aradi, Ausiliare di México (Messico).                                                                       |
|          |          |          |                                                                                                                                                                             |

| 19       | gennaio  | 2021     | Mons. William Regis Fey, O.F.M. Cap., Vescovo em. di Kimbe ( <i>Papua Nuova Guinea</i> ).                                                 |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20       | <b>»</b> | »        | Mons. John Baptist Kaggwa, Vescovo em. di Masaka ( $Uganda$ ).                                                                            |
| 21       | <b>»</b> | »        | Mons. José C. Sorra, Vescovo em. di Legazpi (Filippine).                                                                                  |
| 22       | <b>»</b> | »        | Mons. Jean Assaad Haddad, Arcivescovo em. di Tyr dei Greco-Melkiti ( $Libano$ ).                                                          |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Mons. Alfredo Magarotto, Vescovo em. di Vittorio Veneto $(Italia)$ .                                                                      |
| 24       | <b>»</b> | »        | Mons. Patrick O'Donoghue, Vescovo em. di Lancaster ( $Gran$ $Bretagna$ ).                                                                 |
| 26       | <b>»</b> | »        | Mons. Luc Julian Matthys, Vescovo em. di Armidale ( $Australia$ ).                                                                        |
| 28       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Juan del Rio Martin, Arcivescovo Ord. Militare per la Spagna.                                                                       |
| 30       | *        | <b>»</b> | Mons. Rafael Gallaro García, O.S.A., Vescovo em. di Tampico ( <i>Messico</i> ).                                                           |
| 2        | febbraio | <b>»</b> | Mons. Héctor Epalza Quintero, P.S.S., Vescovo em. di Buenaventura $(Colombia)$ .                                                          |
| 4        | <b>»</b> | »        | Mons. Boulos Nassif Borkhoche, della Soc. dei Missionari di<br>S. Paolo, Arcivescovo em. di Bosra e Hauran dei Greco-<br>Melkiti (Siria). |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Mons. Franz Josef Kuhnle, Vescovo tit. di Sorres, già Ausiliare di Rottenburg-Stuttgart (Germania).                                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Pierre-Antoine Paulo, O.M.I., Vescovo em. di Port-                                                                                  |

de-Paix (Haiti).